

# DI LETTERE

SCRITTE
DAL CARDINAL
BENTIVOGLIO

In tempo delle sue Nuntiature di Fiandra, e di Francia.

All'Il. " H) Reuer. " Sig. " mio Sig. o G Padron Col. " MONSIG. O LVIGI MOCENIGO,

ARCIVESCOVO DI CANDIA





IN VENETIA, M DC XXXVI.

Appresso Marco Ginammi

Con Licenza de' Superiori, & Prinilegio

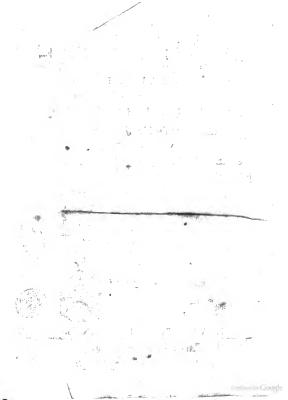

## ILL. MO ET REV. MO SIG. OR

Sig. or & Padron mio Col. "O



NCHE nelle stanze de poueri huomini si ricouerano i Grandi tal volta: è souente vn'alba tenebrosa precorre vn giorno sereno. Gosì appunto, a V. S. Illustrissima conuenne per la

maluagità del tempo, mentre n'era inuiata alla sua Residenza, trattenersi in casa di D. Lelio Bergonzi mio Cognato. Così a me toccò in forte l'hauer per Aurora della mia seruitù con esso lei quella fiera tempesta. che mi diè occasione di farmele conoscere, qual molto prima io era, diuotissimo oltre ogn'altro suo seruidore, tuttoche non osseruato da lei. Tanto non basta all'infatiabilità de'mici desideri, che con l'infinito hanno'l lor fine, e procurano, che la lor ambitione s'appalesi ad ogn'vno : onde per soddisfarli in parte, hò voluto, che sotto'l suo nome, vengano di nuono alla luce anco dalle mie stampe le lettere dell'Eminentissimo Signor Cardinal Bentiuoglio, opera approuata dal Mondo per vna delle più rare, che possi honorarle. S'io tan-





to le donassi delle cose mie, quanto le consacro dell'astriui, pare di certo sarebbono l'osserte all'asfetto, con cui gliele porgo: Ma, sendo pouero di talento, s'appagherà di quanto io giudico, che se le aspetti, e gradirà in quella guisa i miei voti, che si facciano le satiche dell'Api, le quali, ancorche sappiamo essere l'mele parto de siori, da'quali l'ingegnose lo colgono, caread ogni modo, per hauergli saputo sciegliere, ci riescono anch'esse. Ed a V.S.Illustrissima humilmente m'inchino.

Di Venetiali 10. Decembre 1635.

Di V. S. III ma & Reuer. ma

Humil.mo Ser.re

Marco Ginammi.

## TAVOLA

Della prima parte, nella quale si contengon le lettere scritte a diuersi.

| A BBATE Feliciano Segretario di         | Nostro Si- |
|-----------------------------------------|------------|
| A gnore.                                | pag. 16.   |
| Agostino Pallauicino.                   | 58. 67     |
| Antonio Querengo.                       | 4.16.19.21 |
| Arciduca Alberto                        | 125        |
| 79                                      | rijk.      |
| Cardinal Borghele                       | 1 20       |
| Cardinal Borgia.                        | 103        |
| Cardinal d'Este.                        | 33.85      |
| Cardinal Gonzaga                        | 44         |
| Cardinal Infante di Spagna.             | 123        |
| Cardinal Leni                           | 57         |
| Cardinal Lodouisio, che sù Gregorio XV. | . 53       |
| Cardinal de'Medici.                     | 43         |
| Cardinal di Retz.                       | 79         |
| Cardinal Spinola Legato di Ferrara.     | ,          |
| Cardinal Valiero.                       | 119        |
| Cardinal Vbaldini                       | 37         |
| Cardinal Xauierre.                      | 32         |
| Caualier Marini                         | 98         |
| Caualier Tedeschi                       | 70         |
| Conte Annibal Manfredi.                 | 13.60      |
| Advice Villeribus assumpt gas           | Con-       |

to le donassi delle cose mie, quanto le consacro dell'altrui, pare di certo sarebbono l'osserte all'affetto, con cui gliele porgo: Ma, sendo pouero di talento, s'appagherà di quanto io giudico, che se le aspetti, e gradirà in quella guisa i miei voti, che si facciano le fatiche dell'Api, le quali, ancorche sappiamo essere l'mele parto de fiori, da'quali l'ingegnose lo colgono, care ad ogni modo, per hauergli saputo sciegliere, ci riescono anch'esse. Ed a V.S:Illustrissima humilmente m'inchino.

Di Venetiali 10. Decembre 1635.

DiV. S. III ma & Reuer. ma

Humil. mo Ser. re

Marco Ginammi.

## TAVOLA

Della prima parte, nella quale si contengon le lettere scritte a diuersi.

| A BBATE Felicians         | o: Segretario di Nostro Si | -   |
|---------------------------|----------------------------|-----|
| A gnore.                  | pag. 3                     | 6.  |
| Agostino Pallauicino.     | 58. 6                      | 7   |
| Antonio Querengo.         | 14.16-19.2                 | 1-  |
| Arciduca Alberto.         | 12                         |     |
|                           | The state of               |     |
| Cardinal Borghese.        | 1:                         | 20  |
| Cardinal Borgia.          | ,                          | 3   |
| Cardinal d'Este.          | 53.8                       | 5   |
| Cardinal Gonzaga          | . 4                        | 14  |
| Cardinal Infante di Spagn | a 12                       | 3   |
| Cardinal Leni.            |                            | 7   |
| Cardinal Lodouisio, che f | Gregorio XV.               | 3   |
| Cardinal de Medici.       |                            | 13  |
| Cardinal di Retz.         | 7                          | 9   |
| Cardinal Spinola Legato   | di Ferrara.                | ,   |
| Cardinal Valiero          | 1.2                        | 29  |
| Cardinal Vbaldini         | · ·                        | 37  |
| Cardinal Xauierre.        |                            | 3 2 |
| Caualier Marini.          | •                          | 98  |
| Caualier Tedeschi.        |                            | 70  |
| Conte Annibal Manfredi    | 13.                        | 60  |
| Course William Marintent  | Con-                       |     |

| Conte di Buroy.                                                                         | 127        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Donna Catherina Liuia Conteffa di Firstimb<br>Donna Francesca di Clatut Ambasciatrice e |            |
| Praga.                                                                                  | 34         |
| Donna Giouanna di Sciassencurt Camerier.                                                | a maggiore |
| della Serenissima Infanta.                                                              | 27         |
| Giouanni Barclaio .                                                                     | . 72       |
| Gran Duca di Toscan                                                                     | · 73       |
| For a P                                                                                 | 97         |
| Imperatore .                                                                            | 121        |
| Infanta di Fiandra                                                                      | 124        |
| Marchele Spinola.                                                                       | 25.32.126  |
| Monfig. Cornaro Cherico di Camera.                                                      | 74         |
| Monfig. Graden igo Vescouo di Feltre .                                                  | 40         |
| Montig. Landinelli Vescono d'Albenga.                                                   | 54         |
| Monfig. di Marcomonte Arciuelcouo di Lio                                                | ne · 1 60  |
| Monfig, di Modigliana Velcouo di Borgo di                                               | San Sepola |
| Monfig. Querengo                                                                        | 41         |
| Mutio Ricerio Segretario del Sacro Collegio                                             |            |
|                                                                                         | 19.3       |
| adre Arnulfo Gesuita Confessore del Re-C                                                |            |
|                                                                                         | 15. 11. 8. |
| Padre Berulle Superior Generale della Con                                               |            |

| Elector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.2.6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Monfig. Querengo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41    |
| Mutio Ricerio Segretario del Sacro Collegio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 132   |
| in the state of th | 12.13 |
| Padre Arnulfo Gesuita Confessore del Re Christ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ianif |
| fimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.1   |
| Padre Berulle Superior Generale della Congrega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tione |
| - dell'Oratorio in Francia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .113  |
| Padre Maestro Fra Francesco Biuero 1 45,46,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.50  |
| Padre Mutio V telleschi Generale de Gelenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69    |
| Padre Kauierre Confessore del Rè Cattolico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11    |
| Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lo-   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| Paolo Gualdo Arciprete di Padoua! | 24.82.90     |
|-----------------------------------|--------------|
| Papa Gregorio X V.                | 130          |
| Papa Paolo V.                     | 118          |
| Prencipe di Bozzolo.              | 102          |
| Prencipe di Vademonte.            | 101          |
| - P                               |              |
| Rè Cattolico.                     | 122          |
| Re Christianissimo.               | 111-114      |
| Regina Madre.                     | 88.95.96.107 |
|                                   | 67           |

Tobia Mattei Gentilhuomo Inglese ..

104.106

Lealire lettere della feconda parte scritte solamente al Duca di Monteleone cominciano dalla facciata 137. e seguitansino al fine.

## Questa Raccolta si divide in due parti.

Nella prima si comprende le lettere scritte dal Cardinale a diuersi in tempo de gli accennati suoi cariebi.

Nella seconda son contenute quelle, ch'in tempo della sua Nuntiatura di Francia egli scrisse al Duca di Monteleone in Ispagna.

| Conte d | li Bucoy . |  |
|---------|------------|--|
|---------|------------|--|

| Donna Catherina Liuia Contessa           | di Firstimberg. 35     |
|------------------------------------------|------------------------|
| Donna Francesca di Clarut Amb            | pasciatrice di Spagnaa |
| Praga.                                   | 34                     |
| Donna Giouanna di Sciassencur            | t Cameriera maggiore   |
| della Serenissima Infanta .              | 27                     |
| Giouanni Barclaio                        | . 73                   |
| Gran Duca di Tolcan                      | 97                     |
| - *                                      | 3                      |
| Imperatore.                              | 12.1                   |
| Infanta di Fiandra.                      | 124                    |
| Marchele Spinola.                        | 25.32.126              |
| Monfig. Cornaro Cherico di Can           | nera. 74               |
| Monfig. Graden igo Vescouo di I          | Feltre . 40            |
| Montig. Landinelli Vescono d'A           | lbenoa. 54             |
| Monfig. di Marcomonte Arciuel            | couo di Lione, 60      |
| Monfig. di Modigliana Vescouo            | di Borgo di San Sepola |
| cro.                                     | ~ O DL 1.2.6           |
| Monfig. Querengo.                        | 41                     |
| Mutio Ricerio Segretario del Saci        |                        |
|                                          | The land               |
| Padre Arnulfo Gesuita Confessor<br>fimo. | e del Re Christianit   |
| Padre Besulle Superior Generale          | della Congregatione    |
| - dell'Oratorio in Francia.              | 194.113                |
| Padre Maestro Fra Francesco Biu          | eroi 45.46.49.50       |
| Padre Mutio V itelleschi Generale        | de Celutin 69          |
| Padre Kauierre Confessore del R          | è Cattolico.           |
|                                          | Pao-                   |

| Paolo Gualdo Arciprete di Padoua. | 24.82.90     |
|-----------------------------------|--------------|
| Papa Gregorio X V.                | 130          |
| Papa Paolo V.                     | 118          |
| Prencipe di Bozzolo               | 102          |
| Prencipe di Vademonte.            | 101          |
| Rè Cattolico                      | ILZ          |
| Re Christianissimo.               | 111-114      |
| Regina Madre.                     | 88.95.96.107 |

Tobia Mattei Gentilhuomo Inglefe.

104.106

Lealtre lettere della feconda parte scritte solamente al Duca di Montelcone cominciano dalla facciata 137, e seguitan sino al fine.

## Questa Raccolta si divide in due parti.

Nella prima si comprende le lettere scritte dal Cardinale a diuersi in tempo de gli accennati suoi cariehi.

Nella seconda son contenute quelle, ch' in tempo della sua Nuntiatura di Francia egli scrisse al Duca di Monteleone in Ispagna.

### MARCO GINAMMI

4666



O vortei pur, ò Lettore, scemare i biasimi delle mie imperfettioni col mostrarti la voglia, c'hò di seruirti, e con l'incontrar a pieno i tuosi desiderj: a'quali, per soddis-

farti, comparono sotto le mie Stampe le lettere, da te cotanto stimate, dell'Eminentissimo Signor Cardinal Bentiuoglio: le cui opere chi bene assaggia da saggio di conoscere fra'l buono l'ottimo. Fra poco anche vedical l'Historia di Fiandra dello Stesso con una nuoua aggiunta, e qualch'altro non aspettato componimento. Viui selice, mentre io m'affatico a'tuoi gusti.

## RACCOLTA DI LETTERE DEL CARDINAL BENTIVOGLIO:

A Monsignor di Modigliana Vescouo di Borgo San Sepolero.

#### A ROMA.



ON così tofto io giungo a Ferrara, che ne dò parte a U.
S. Reucrendissima, e posso dire che dall'uscir di carroz'
za al pigliar la penna, non
ho quasi fraposto alcun inter-

uallo di tempo. Da Roma a Loreto il caldo è fiato piaceuole; ma da Loreto a Ferrara hò prouata vn'aria di fuoco. In Macerata, godei l'alloggio del Signor Cardinal Uifconte; in Rauenna, del Signor Cardinal Aldobrandino; & in Faenza, del Signor Cardinal Caetano; e tutti m'hanno raccolto con grand'honore, e benignità. Quì io riuerirò, come debbo, il Signor Cardinale Spinola nostro Legato; mi tratterrò una fessimana coi miei; e poi seguiterò il
A mio

mio viaggio. Il più mi resta, e nel caldo più minacciante. Se ben le ferite del Sole suori d'Italia saranno più oblique, e per conseguenza men servide. Questo è il primo pegno, che dale la mia parte io dò a V.S. Reverendissima della scambievol corrispondenza, che noi ci promettemmo nel dividerci l'avio dall'altro; eda lei n'anderò aspettando il debito cambio. Ma per hora non più. Da Brusselles il resio; e prima ancora, se ne potrò haver l'oppertunità. E bacio a V.S. Reverendissima assettuosamente le mani. Di Ferrara li 24. di Giugno 1607.

#### Al medesimo.

#### A ROMA:

Vesta seconda lettera, ob so servivo a U.S.
Reuerendissima è un parto dell'alpi; onde le comparirà inanzi tutta alpestre, e tutta horrida. Che teme ella ? Teme di vederla, & di leggerla ? Non tema, nò; che d'alpi, e di balle non haurà altro, che i nomi; la doue ione hò prouati gli essetti per sette giorni, montando, escendendo continouamente, sin che pur son giunto, Diolodato, a Lucerna; che vuol dire alla parte più piana di questo paese impraticabile de gli Suil.

1

Zeri. Da Ferrara venni a Milano. Paffai per Modona, e per Parma, raccolto, & alloggiato con grand'honore dall' vno, e dall'altro di quei due Prencipi : In Milano fui hospite del Signor Cardinat Borromeo, che mi rescalfe, a mattà vieramente con humanità singolare, & dopo hauer sodisfatto al debito officio co'l Conte di Fuentes , me ne party , e di tame ne venni verso gli Suitzeri . A Varese, vltimo luogo dello Stato di Milano, mi licentiai dall' Italia; ch'ini ella comincia a perdere il nome, elalingua. Tutto il resto sin qui è stato alpr, balle, dirupi, precipity, una sopra un'altra montagna, e San Gotardo sopra di tutte, che porta le neui in Cielo; e ch'a me hora ha fatto vedere l'inacruo di mezza state. Ma finalmente iomi ruouo, com'hò detto, in Lucerna; e frà mille comodità, e fauori, che riceuo da Monsignor Nuntio Verallo. Lucerna è in bel sito. Siede sopra un gran lago in un'angolo, il qual si passa con un lunghisimo, e bellisimo ponte di legno tutto coperto .. Hieri Monsignor Nuntio mi condussein Senato, al quale io presentat un Breue della Santità di Nostro Signore, accompagnandolo con l'offitie a bocca, che bisognaua. Lucerna hà il primo luogo frai sette Cantoni Cattolici . Altri cinque ve ne sono d'heretici; & vno misto d'habitanti dell'vna,

#### 4 Raccolta di lettere

e dell'altra sorte. Questa è tutta l'unione Sui Zera.. Ritengon l'unione di tutti insieme con una lega generale perpetua, e con una Dieta pur generale, che si fà vna, ò più volte ogn'anno, doue si tratta de gli interesci comuni; & banno ancora altre leghe particolari frà loro, secondo ch'i tempi, e gli interesi banno congiunto più strettamente questi con quelli , Nel resto ogni Cantone è Republica a parte, e son molto differenti i gouerni fràloro . Altri son popolari; altri d' Aristocratia; altri misti . Tutti hanno abborrito sempre l'imperio d'un solo, da che i primi si sottrassero all'ubbidien-Za di Casa d' Austria . In Altorso, per esempio, doue io sono passato, la moltitudine esce alla campagna, tutti comorrono a dan i foff gij . e gli danno alzando le mani . A questo modo fanno le leggi, & eleggono i Magistrati. Quì all'incontroil Senato gouerna, e siristringe a certe famiglie; & in altri Cantoni, il Senato non delibera in certe maggiori occorrente, che non siano conuocati i Mestieri, che vuol dire la moltitudine. Con diuersi Prencipi, e particolarmente coi due Rè, hanno lega gli Suizzeri; ma con varie eccettioni, & in varie maniere . I Cantoni Cattolici co'l Rè di Spagna; i Cattolici, e gli Heretici co'l Rè di Francia . Da tutte le parti TICE-

#### Del Cardinal Bentiuoglio.

riceuon danari; a tutti si vendono; vi son le pensioni generali; vi son le particolari; & un medesimo Cantone, an li vn'huomo medesimo, hà danari dall'una, e dall'altra Corona. Vendono il seruitio de corpi ad altri, ma ritengon la libertà del paese per loro. Al che sono aiutati non meno dalle for le della natura, che dalla ferocia di loro medesimi . La natura è forte qui sopramodo, e sopramodo anche pouera. Onde chi vorrebbe prouarsi ad espugnar l'alpi? e chi vorrebbe desiderar di signoreggiarle? L'alpi son per gli Sui Teri, e gli Sui Teri all'incontro per l'alpi. Ma non più delle cose loro . Dimani parto di qua, Gin un giorno e me Zo, piacendo a Dio, arrivero a Basilea. Questo ho hauuto di buono frà tanti monti, che m'hanno difeso dal Sole; e difeso in maniera, che qualche volta frà le immense loro muraglie sono stato un me Zo di intiero senza vederlo. E per fine aV. S.R. bacio conogni affetto le mani . Di Lucernali 21. di Luglio 1607.

#### Raccolta di lettere

#### Al medesimo.

#### A ROMA.

Inalmente hò gettate l'ancore, e sono in porto. Ecome i nauiganti cominciano dar voci d'allegre Za, anche prima di scendere in terra; così hò fatt'io prima di giungere in Fiandra; e ciò fù allavistadi Lucemburgo, per la qual Prouincia sono entrato in questi paesi . Ma forniamo prima di raccontare il viaggio. Da Lucerna venni a Basilea, Ctttà molto bella d'edifity, e di sito. Stendesi. parte in pianura , e parte in collina ; e stà inripa al Rheno, che da un lato la fende, e con un ponte la ricongiunge. Quindi entrai in Lorena; e non poirce dire con quanta benignità, e con quanti honori fui riceunto in Nansi dal Signor Duca, e da gli altri Prencipi di questa Serenissima Casa. Vidi il Cardinale, che muore insensibilmente di quel suo. male riputato malia ; non gli restando hormai altro moto, che quel della voce, nè altro di vita, che la lente Zza, con che fà il suo offitio la morte . Il Signor Duca tuttauia gode vna sanità molto prospera, ancorche vecchio di settanta anni. Non si può veder Prencipe di più venerabile aspetto. Ma non è men venerabile di pietà verso la Religione Cattolica, e di Zelo verso la Santa Sede . Da Nansì entrai in due giorni nella Prouincia di Lucemburgo, & in quattro son poi venuto a Brusselles; e così hò fornito (la Dio gratia) felicemente il viaggio. Et apunto m'è succeduto quel, ch'io speraua; cioè, che di quà dall'alpi non haurei sentita gran molestia di caldo . Hieri l'altro, che fu la vigilia di San Lorenzo, io feci l'entrata publica, e fu bellissima. Tutta la Corte mi venne incontro a cauallo in distanta da Brusselles d'un miglio d'Italia; & hora la Corte è numeros issima, per rispetto della suspension d'arme, la quale hàridottain Brusselles tutta la gente più qualificata, che prima soleua in questo tempo stare in campagna all'esercito. Il Marchese di Guadaleste Ambasciatore di Spagna guidana la canalcata; e dopo lui i principali erano i Duchi d'Omala, d'Ossuna, e d'-Arescot, il Marchese Spinola Mastro di campo General dell'esercito, Don Luigi di Velasco General della caualleria, & il Conte di Bucoy General dell' artiglieria : oltre amolti altri Caualieri principalissimi del paese, c'hanno il Tosone, e molti Spagnuoli, Italiani, Alemanni, e d'alire nationi, & vn gran numero di Mastri di Campo, di Colonelli, e di Capitani dell'istesse nationi, essendo l'esercito di Fiandra quasi un composto di tutte quelle,

quelle, che sono più praticate in Europa. Entrai dunque a Cauallo a man dritta dell' Aml asciatore di Spagna, precedendo tutta la cavalca'a, e fui condocto al mio alloggiamento in questa maniera. Hebli ței hieri il medesimo accompagnamento in caro Za ali vdienz apublica, che mi fu data da que Re Serenissime Alte Ze. Prima Comply con l'Infanta, e poi con l'Arciduca, e fui ricenuto inuero con termini benignissimi; e questa è stata lamia prima funtione di Nuntio. Dalle materie di complimenti, bisognerà bora passare all'occupation de'negoiy; e se ne preparano d'importanti. Restan sospese l'arme, come ho accennato; e la sospensione è faita per otto mesi . Per questa apertura si vorrebbe enirare in pratiche formate di pace, di tregua, e vedere pur'una volta d'uscire in qualche modo di tante, e sì lunghe calamità della guerra. Sarà negotio di sudore, e di pena. V. S. Reuerendissima consideri quaranta anni di guerra, e le mutationi, che qui son seguite; e s'imagini quanto sarà difficile in tanta contrarietà d'interessi, l'aggiustar le cose a sodisfattion de gli interessati. Maio son nuouo, e bisogna inanzi ch'io parli, ch'ascolti ben prima. Se bene hò portate quà le orecchie si piene di Fiandra, che prima di giungerui, mi par quasi d'hauerla anche habitata con gli occhi . Ho hauuti in quella guerra quattro fratelli, e due nipoti; e truouo hora qui per tuttania uno d'essi fratelli, & un de nipoti. Onde quasi nascendo hò vdito parlar di Fiandra : e nel crescer de gli anni mi si son fatte in modo familiari le cose di quà, ch' apunto non restaua altro; che il venir quà io medesimo per diuentar Frammingo del tutto. O quanto mi piace Brusselles, e questo sito. Giace in grembo d'un piano al salir d'un colle: e da quella farte, che si và alzando io feci la mia entrata, e non hò mai veduta scena più bella. Il paese ali intorno è amenisimo : 6 hora di mel zo Agosto ride la primauerane trati. Horubbato il tempo alle occupationi , per darlo a questa mia , quasi più tosto relatione, che lettera . E per fine a V.S. Reuerendisima bacio mille volte le mani . Di Bruffelles li 11. di Agosto 1607.

#### Al Signor Cardinal Spinola Legato di Ferrara.

Trono come augury per me di felice viaggio quei tanti fauori, che V.S. Illustriß. si degnò di farmi in Ferrara. Onde con somma prosperità, e pasai poi l'alpi de gli Suizzeri, e son giunto dopo alla residenza mia di Brusselles. Hieri l'altro io feci l'entrata publica, & hieri mi fù data la prima vdien a da queste Serenisime Alte Zze, les quali mi raccolsero con ogni maggior dimostratione dirispetto, e d'honore verso la Santa Sede ; come apunto si poteua aspettare da Prencipi, che sì bene con l'eminen La del sangue accompagnano quella insieme della pietà . Del mio arriuo , & ingresso al carico io vengo hora a dar la parte, che debbo a U.S. Illustriß. coʻlrinerente officio di questa lettera . Fo la supplico a gradirlo con la solita sua benignità; e che voglia farmi godere ancora i medesimi segni della continouata sua protettione in Fiandra, che n'hò prouati sempre con sì gran mia fortuna in Julia. Nel resto ben sa V.S. flustrisima, ch'in ogni tempo sarà immutabile la mia singolar divotione verso di lei; e ch'i suoi comandamenti da niun'altro saranno mai, nè con maggior desiderio aspettati, nè con più viua pronte?za esequiti . È per fine le bacio humilisimamente le mani . Di Brusselles li 12. d'Agosto 1607.

Al Padre Xauierre Generale dell'Ordine di San Domenico, Confessore di sua Maestà Cattolica, e del suo Consiglio di Stato.

#### A MADRID

Om' io procurai in Roma di mostrare ogni maggiore offeruan a a V.P. Reuerendis. quando ella fu eletta al Generalato della sua Religione; così hò desiderato poi sempre di continouar in ogni altro tempo i medesimi ossitij . Vengo hora perciò a darle parte della risolutione presa dalla Santità di Nostro Signore d'inuiarmi a questa Nuntiatura di Fiandra , & insieme dell'arriuo mio a questa Corte ; doue essendo vniti sì strettamente gli intereßi di sua Maestà Cattolica, e di questi Serenissimi Prencipi, ame parerà in conseguenza, seruendo qui la Sede Apostolica, d'esercitar la mia deuotione verso sua Maestà, e le Altezze loro congiuntamente. Io sono arrivato qua in tempo d'una negotiatione importantissima, che sivà incaminando, per introdurre, se si potrà, in qualche mode, la quiete in questi paesi, dopo si lunga, e penosa guerra. Di già V. P. Reuerendis. Sarà infor-

formatadi quanto passa. E perche potrebb' essere, che da queste pratiche fosse per nascere qualche apertura aproposito di far risorgere la Religione Cattolica in Ollanda, e nelle altre Prouincie heretiche, doue è quasi oppressa del tutto; io perciò non dubito, che V.P.R. non sia per passar quegli offity con sua Maestà, e co'i Ministri nella presente occasione, ch'ella medesima saprà suggerire a se stessa con la sua propria singolar prudenza, e pietà. E ben sipuò credere, che Sua Maestà nel sostenere la causa, onde piglia il suo gloriosissimo sopranome, vorrà, ch'apparisca non punto meno l'ardor del suo Zelo, che la grande Zza delle sue forze. Et 10 per fine a U.P. Reuerendiß. bacio con ogni affetto le mani . Di Bruffelle h so de f

### Al Signor Cardinal Xauierre.

#### A MADRID.

On poteuano inuero cospirar meglio in-sieme , nè gli osficij di sua Maestà Cattolica in procurar a V.S. Illustrisima la dignità del Cardinalato, ne le virtu singolari di lei in meritar questo grado. Frà i publici applausi, che n'accompagnano hora il successo, vengo a passare anch'io il presente prinato mio offitio, rallegrangrandomi sommamente con U.S. Illustrisima che dal supremo honor del suo Ordine, ella sia pasasta a si sublime dignità della Chiesa. Io prego Dio, ch'a misura del frutto, che tanto maggiore da quì inanzi produrranno le fatiche di lei; vadano crescendo in lei maggiormente etiandio le felicità. E per fine a V.S. Jlustrisima bacto con ogni riuerenza le mani. Di Brusselles li 4. di Genaro 1608.

## Al Signor Conte Annibal Manfredi.

A ROMA.

E'Stato desiderabile per me il silentio di V.S. Justrissima poiche mi sa hora riceuer da lei con le sue lettere tanti fauori in un tempo. Se ben posso dire d'hauergli goduti nel silentio medesimo, hauend'ella conservato, a quello ch'io veggo, la memoria di me così viua nell'animo, che poco necessario poteua essere il testimonio esterior della penna. To tacendo hò contracambiato sempre d'una viua osseruanza il suo affetto: e per l'aunenire ancora eserciterò con particolar gusto questa corrispondenza di lettere, alla quale sì corresemente son da lei prouocato. Dell'esser stata eletta V.S. Illustris, all'Ambasciaria di Ferrara, io

presi

presiquel gusto, ch'ell può imaginarsi. Non poteua concorrere in aliro sogetto inuero, nè prudenza maggiore per trattare i negoty della Città; nè
maggior inclinatione per sauvir glivinteressi dellamia Casa. Onde sicome allhoraro goder sommamente di ciò si à me stesso, così hora me ne raltegro quanto più posso al viuo con lei. Di me dispongaquì sempre U.S. silustris, con ogni maggior
libertà. E per sine le bacio affettuos annente le mani. Di Brusselles li 13. Agosto 1611.

### Al Signor Antonio Querengo.

#### A MODONA.

I lettere da V. S. E pur sua lettera è quella, che riceuo hona da lei . Anz i pur non e sua a ma sotto il suo nome è lettera più iosto del Signor Linio nostro, che mi dishiara il desiderio del Signor Cardinale in proposito de caualli . Contuttocio voglio al dispetto di V. S. e del poco amor suo verso di me, che questa sia lettera sua : e ch' in ogni modo habbia luogo l'inganno, & in lei, d'hauermi scritto, se ben non voleua; & in me, d'hauer ricensite sue lettere quando men ci pensaua : Crudele Signor Querengo! Dopo un silentio ostinati simo di quattro anni; dopo

dopo esfer morta, si può dire, in voi ogni memoria di me ; scriuermi una lettera, ch'è quasi più non vostra che sustra ? E non vi par giusto, ch'io mi rifenta? Amico mutabile; amico ingraio; amico foldi se stesso amico in somma, che non è amico. Ma non più di venderta. Torno come prima al-Kamore . Chal fine effend to amico altretanto immutabile, & bauendo raffinato me stesso in questa distant a di paesi, e diversità di nationi, non posso non amar voi come prima il mio Signor Querengo, e non effer più che mai partiale del vostro merito singolare. M'è stata dunque carissima quest'occasione d'hauer riceunte lettere da U. S. per confirmarle di nuono ( come fo viuamente ) l'antico desse derio mio di seruirla, coi quale andera sempre accompagnata la memoria di quei tempi dolci di Padoua, e di Roma, ch' infinite volte con infinito gusto mi si rappresentan nell'animo. Del precorrer V.S. a Roma it Signor Cardinale, credo che facilmente ciò debba riuscirle. Del rineder me, troppo incerto ne resta il quando : Ne in questa parte è buon giudice l'affetto di U.S. O' quante cose diremmo, e con quanto gusto, se spuntasse l'aurora, che conducesse quel giorno? Intanto io hò acquistata in Fiandra molto miglior Sanità, Dio lodato, che non godena in Italia. Quefiamutatione, ò d'aria, ò di vini, ò di cibi, di vita, ò d'ogni cosa più tosto insieme, n'hauranno partorito forse l'effetto. Da quest' aria in particolare humida, e fredda vien contemperata mirabilmente la mia complession calda, e secca. Nè può essere inuero maggior la sodisfattione, ch'in tutto il resto riceuo da questa Corte. E per sine a V. S. bacio le mani. Di Brusselles li 20. d'Agosto 1611.

#### Al medesimo.

#### A MODONA!

T Vttauia mi par di sognare. T ante cose in versi; in istampa, & a penna; e sinalmente hauer fatto vn volo quà in Fiandra la Musa stessa a cantar le mie lodi, Sotto implacido clima? Sogni mi paiono. E pur hò in mano la lettera; leggo i versi; & hò nelle orecchie il canto della Musa medesima, che mi lusinga con le mie glorie. O' che dolce lettera! ò che versi sublimi! ò che nobil Sonetto! In Cambray, dou hora mi truouo per occasione di visita, ho riceusti in vn tempo tutti questi piaceri; tali inuero esì grandi, che non mi resta più alcun disquesto del passato silentio, co'l quale V. S. haueua incru

delitto con me per si lungo tempo. Godo sommamente, ch'ellahabbia risoluto di lasciar, che le sue rime sian publicate; e sent a dubbio voleran subito per le lingue di tutta Italia . Venni a Cambray . com hò detto, per l'occasione accennata di sopra. Mi restaua solo questo Arcinesconato, per finire l'intiera visita di tutte queste Prouincie Cattoliche, le quali hò scorse tutte in cinque viagei . Hò veduti i Ganti, e le Anuerse famose, e le altre più principali Città di questi paesi. Hò veduti i lucghi, doue son seguite le imprese di guerra più celebri ; e forse ( mi sà horrore il pensarui) hò calcase l'ossa d' Alessandro mio fratello, e di Cornelio mio nipote, su la funesta campagna, che serui di theatro alla baitaglia memorabile di Neuporto, frà l'onde vaste d'arena, c'hà prodotte l'Oceano in quel sito basso per ostacolo a se medesimo. Nel passar che feci per quella campagna, era meco il Gouernatore pur di Neuporto, soldato di quatità, e ch' apunto s'era trouato nella battaglia. Con gran diligen a me n' ando rappresentando egli tutto il successo. Da questa parte ( dicenami ) erano accampati i Cattolici ; da quella gli heretici; con questa ordinanta si mossero i nostri; con quella i nemici; in questo sito s'azzuffaron gli eserciti, in quello segui la maggiore occisione: colà

colà fece discostar tutte le naui Ollandesi dal lite il Conte Mauritio, per mettere in necessità i suoi foldati, à di morire, à di vincere qui con fomma valore combatte l'Arciduca; qui fu ferito; qui corfe pericolo d'effer preso; e qui finalmente rimafe rotto il suo esercito, ma con gran mortalità insieme di quel de'nemici. Così parue ame ancora d'essermi trouato al combattimento, nell'hauerne hauuta sul luogo stesso tanto al vino la relatione. Ben può credere U.S. che mi sia mancata l'opportunità più tofto, che il desiderio di vedere pur anche personalmente l'Ollanda. Ma l'ho veduta almeno, & hò penetrati insieme i più occulti arcani di questa nuova Republica delle Provincie Vnite. per via d'una efquisita notitia che da mille parti ho procurato d'hauerne. Vliimamente poi ne mandai a Roma vna pienisima Relatione distinta in trè libri, & i libri in vary capitoli. Hò presa occasione di descriuer particolarmente con ogni maggior breaità nel secondo libro tutto il successo della guerra passata. Es in questa mia breuißima narratione historica mi son proposto il fioritifimo compendio dell'historia Romana di Floro, per imitare almeno, sin done la mia debol penna m' haura permeffo , l'inimitabil viuacità, e gratia di quell'autore. Quante velte hò deside-

desiderato di poter comunicare a V.S. questa mia fatica! e quanto di vederla raffinata ben prima. dal purgato giuditio di lei, accioche tanto meno. hauesse poi a temer le rigorose censure de gli altri! Ma per hora ciò non m'è conceduto. Forse mi si permetterà vn'altra volta. Nè più in questa lettera. Che mi richiaman le mie funtioni Ecclesiastiche, e mi stringe il tempo; douend'io dimani partir per Duay, e per Sant' Omero a visitar due Seminary d'Ingless, che sono in quelle Città . Sant'Omero non è distante più di quattro hore di camino da Cales; che vuol dire quasi a vista del canal d'Inghilterra. Tornerò di nuouo a Cambray, edi qua poi alla solita residenza mia di Bruffelles . E per fine aV. S. bacio le mani ! Di Cambray li 28. di Settembre 1611. 

### Al medefimo.

## A MODONA.

On ho potuto resistere all'impeto delle occupationi; dopo il mio ritorno da Cambray a Brusselles, si che non mi sia bisognato differir per alcuni giorni la risposta (ch'io debbo all'ultima lettera di U.S. Hebbi la lettera insieme co i secondi suoi versi, e stampati, & a B. 2 penna.

penna. Mi capitaron apunto, mentre io faceua quel viaggio di Duay, e di Sant' Omero; onde lesi, e rilesi più volte le rime, e la lettera, e molte volte ingannai me medesimo co'l sigurarmi inanti a gli occhi la dolcissima conuersation dell'autore. Ma come hà fatto la Musa di U.S.a diuentar si feconda nell'età sua più canuta? Confesso, che il primo parto di quelle rime mi parue copioso, e chio non aspettana poi questo secondo non men copioso del primo. Mi rallegro perciò tanto più con V.S. quanto più veggo; che la sua Musa è per diuentar chi ara, e celebre con queste nuoue si purgate, esi pellegrine compositioni. Ma lasciamo i versi da parte. Done tronerà queflamia lettera V. S. . .... A ma? credo in Roma più tosto; e tutta allegra in esser passata a goder quel tepido verno, e quei soliti amici . Io gliene dico il buon pro ; ne senza qualche sentimento d'inuidia. Se bene io sono di già fatto Fiammingoin maniera, ch'i miei pensieri son tutti qui se mi basta solo, ch'io possa venerar di lontano, Il Sacro Ciel de la Romana spera, per vfare il bellisimo verso di V.S. Alla quale bacio le mani . Di Bruffelles li 22 d'Ottobre 1611.

#### Al medesimo:

#### A MODONA.

TN pensier mi diceua, che V. S. non anderebbe quest inuerno più a Roma. Eccol verificato . Che quella chioma canuta dell' Apenino, in questo primo cader della neue, le ha gelata la voglia di far viazzio. Quanto m'ha fatto ridere V. S. con quel millesimo, che s'aspetta, per far, che torni a Roma il Signor Cardinale! Veramente non giunge quà auuifo più incostante di questo, che S. S. Illustriß. vada, e non vada. Ma finalmente anderà. Che troppo acuti sono gli stimoli della gloria, che predicail Sonetto di V.S. nel richiamare il Signor Cardinal di nuono alla Sparta Romana . In tanto a lei i libri, com'ella dice, allegeriranno il dispiacere di cotesti nuoui internalli di Tempo . Grandi , e lunghi son quelli , che dividono me da V. S. il mio Signor Querengo . Tani alpi, tante pianure, e tant'anni! E che sarebbe se non hauessero lingua le nostre penne, & ali i nostri penfieri, per conuer fare insieme anche in questa distun-La? Ecerto la conversatione, che V. S. m'ha fatta godere di tanti suoi bellisimi versi, m'ha apportato un gusto incredibile. Do stile mi pare all'idea di quel-

quello del Casa; tanto le parole son piene di numero, e tanto i sensi di grauità. Benche hormai è sì lungo tempo, ch'io non tratto nè il Casa, nè altri Poeti, ne questa sorte di lettere delicate, che poca parte si concede a me di far simili paragoni. Quim'ha bisognato star sempre occupato, e fisso intorno a materie publiche . E n'hà raccolta di continouo, e distribuita gran copia questo sito di Fiandra, in mel zo della Germania, della Francia, dell' Inghilterra, dell' Ollanda, e delle altre Prouincie Vnite. Al mio tempo s'è fatta la tregua in quei paesi, per via d'una negotiatione fastidiosisima di due anni ; s'è alterata la Francia con la fuga di Condè, riceuuto qui in protettione dal Re di Spagna, e da questi Prencipi: c'è commossa due volte la Germania per le discordie succedute frà i due fratelli di questo Arciduca : co'l Rè d'Inghilterra hà bi sognato combattere quasi perpetuamente con le scritture; e con le Prouincie Vnite la quiete non è stata mai tanto serena, ch'alle volte qualche nuuolo di sospetti non l'habbia resa anche torbida. Nè sono mancati in questo medesimo tempo molti negoty grauisimi, e qui dentro, e quà intorno, ne quali habifognato occupar gli animi per seruitio publico, & impiegar le fatiche. Con tutto ciò pur regna al presente qui wn gran

un gran riposo, che per me in particolare sarà grandi simo per l'auuenire , hauend'io dato fine alle mie funtioni Ecclesiastiche più importanti; nè sò inuero qual sia stato maggiore in me il gusto d'hauer potuto con l'occasion della tregua, ò sì opportunamente cominciarle, ò sì felicemente finirle. E ciò basti intorno alle cose toccate di sopra. Noi habbiamo hora in Brusselles per occasion di passaggio le due Principesse madre, e moglie del Prencipe di Conde, che vengon d'Ollanda, e se ne tornan di quà a Parigi . A me pare , che si sia fatta più bella ancora di prima la giouane, e più disposta a metter nuono incendio nel mondo. Ma pur troppo fu pericoloso il passato; e pur troppo noi altri fummo per auamparne qui in Fiandra. Hò voluto ricambiar la conversatione, che V. S. m'hà fatta godere participandomi le cose sue, con questa, ch'ella godera parimente nella participation delle mie . E le bacio per fine le mani . Di Brusselles li 3. di Decembre 1611.

#### Raccolta di lettere

## Al Signor Paolo Gualdo?

#### A PADOVA.

Ra ben tempo, che dopo un secolo di filentio Spuntasse un giorno dell'antica memoria di V.S. verso la mia persona. Ma quante cose ha bisognato, che vi concorrano? Che Monsignor Ortembergo fosse fatto Vescouo d' Arras; ch'egli venisse in Fiandra; che passasse per Padoua; che fuse alloggiato da V.S.; e ch'egli poi al fin le rapisse più dalle mani, che dalla volontà la lettera scrittami . Diciamo il vero, il mio Signor Gualdo. Chi è lontano riman feminino nella memoria, andi ferion le in stimai sempre si affettuosa la volonta di V.S. verso di me, che mi parena di poter credere, che niuna cosa, ne pur il mar gelato di queste nostre Settentrionali contrade, potesse hauer forza d'intepidirla. Torno alla lettera. La qual finalmente ò data, ò rapita, m'è stata carissima; e due di fà solomi su inuiata da Monsignor Vescouo d' Arras. Di cotesta Università, di cotesti amici, e particolarmente del proprio stato di U.S.hò hauuto gran gusto d'intendere quel ch'ella me n'hà auuisato. Ma come tralasciò ella di sar commemoratione

ratione dalnostro buon vecchio Pigna? forse perchegli se dimenticato di me? Io qui viuisima conservo, e conserverò sempre la memoria di Padova. Nè già quella delle mura Antenoree, nè dell'altre parti inanimate di cotesta sittà, ma delle parti animate, e spiranti, che mi rappresentano di continovo gli antichi gusti de gli anni, ch'io vi spesi frà la dolce, e siutuosa conversatione di tanti amici. Resta, che V. S. emendi il silentio passati nell'occasioni di scriver per l'avvenire. Io invitato, risponderò; e non invitato, provocherò. Intanto si conserverà in me sempre l'antico affetto verso la sua persona, e la stima, c'hò fatta in ogni tempo della sua molta viriu. E le prego per sine ogni verobene. Di Bruselles li 22 di Genaro 1612.

Al Signor Marchele Spinola, Caualier del Tofone, del Configlio di Stato di fua Maeftà Cattolica, e Maftro di Cam-

po generale del suo esercito in Fiandra.

#### A MADRID.

Per nobiltà di fangue, e per eminent a di merito, poriò feco in Ispagna il Grandato U. E. anche prima di confeguirlo. Onde non è marauiglia, se da tutte le parti si concorre quase a gara nell'applaudere a questo successo. E vera mente si può stare in dubbio, qual sia per sentirne maggior piacere; ò l'Italia, che diede V. E. atla Spagna; ò la Spagna, che conferisce in lei quest honore, ò la Fiandra, che le hà somministrata la materia principalmente da meritarlo. Io posso affermare a V. E. ch'in questa Corte l'allegre \ za non poteua apparirne maggiore; e qual sia la mia propria; non hò parole, che possano esprimerlo. Supplico V. E. a gradire questo debole testimonio, che gliene inuio. E poiche douremo rihauerla presto qui frà di noi, allhora io sperero di supplir meglio con la viua mia voce al difetto presente di questa lettera . Jo prog. Die interes ch's P. E. conceda felicissimo ritorno, con ogni altra prosperità più desiderata. E per fine le bacio humilmente le mani . Di Bruffelles li 10. d'Aprile 1612.

Al Signor Abbate Feliciano Segretario di Nostro Signore.

#### A ROMA.

M lo interesse fu senza dubbio, come V.S. scriue, che sì gran parte della Segretaria di Nostro Signore passasse in mano di lei dopola

morte del Signor Cardinal Lanfranco di felice memoria. Ma non hà potuto in me il mio proprio rispetto in maniera, ch'io non habbia anteposto ad ogn'altro quello di U.S., la cui viriù potra hora apparir molto meglio in si nobil campo . Di cote-Sto suo auan amento io mi son rallegrato frà me con tutto l'animo, e ne vengo a dar'hora a U.S. quel più viuo testimonio, che posso con questa lettera; la qual si vergogna però di vedersi precorsa dall'offitio cortesissimo della sua . Nel resto io non dubito punto, che del suo affetto verso le cose mie non sieno per essermi dati quei segni da lei nelle occasioni future, che n'hò veduti sempre nelle passate. Trouera immutabile V.S. in me all'incontro, e l'osseruan La mia solita verso di lei, e l'antico desiderio mio di seruirla. E le bacio le mani . Di Brusselles li 12. di Maggio 1612.

Alla Signora Donna Giouanna di Sciaffencurt Cameriera maggiore della Serenilsima Infanta.

#### A MARIMONTE.

Sono mie perdite quelle di V.S.Illustrißima, e non hà ella senso, ch'in me non venga impresso dal singolar desiderio mio di seruirla. Può ella crela credere perciò, che il mio dolore si sia accompassionato intieramente co l' suo nella morte della Sissinora Donna Vincenta, che goda il Cielo. Ma poiche Dio con segni sì manifesti l'hà chiamata a gli eterni riposi, come l'esemplarissima sua vita ci prometteua, dolbiam consolarci nel suo passaggio, e non inuidiare a lei quella selicità, alla quale conuien, che s'aspiri da noi parimente, per render selici noi stessi ancora. Ho voluto nondimento sodissare all'obligo, che mimpone questo successo in passare con V.S. Illustrissi il presente ossitio di lieta condoglian a più tosto quasi, che messi a E per sine le bacio conogni maggior affetto te mani. Di Bruselles li 29 di Maggio 1612.

## Al Signor Caualier Tedeschi

#### A VERONA.

He non può in somma un ostinata importinità ? Eccour una mia lunga lettera al dispetto delle mie occupationi , e più ancora del mio decoro , che non vorrebbe, ch' io ricambiassi le triuiali vostre ga zette di Verona, con queste nostre heroiche nuove di Fiandra, Discorriamo dunque sal serio. E per risponderni prima intorno all'armi d'Italia, noi que speriamo

19

riamo, che le cofe in coteste parti piglieran buona piega, e che finalmente cotesta guerra, ch'è stata Compre mifta di negotiationi di pace, si conuertirà in vera pace . Io per la mia parte così ne giudico . E se ben dico quello , che sento , confesso. nondimeno, che dico ancora quel che vorrei .Vorrei la pace in Italia, perche potessero tanto piùrestar libere queste nostre armi di Fiandra, & of sere tanto maggiori progressi, che qui si vanno, facendo con si gran beneficio della causa Cattolica. Ma di quest'armi, e di questi progressi, che si discorre costi fra voi altri? che se ne crede ? Forse, che s'habbia voglia di nuona guerra. dalla parte di Spagna, e di questi Prencipi ? No veramente. E oredintelo ame, il quale, e per ragion del carico, che maneggio, e per rispetto della confidenta, che mi si mostra, ho grand'occasione di toccare il polso alle cose, e di saper le crisi di questi moti. L'insolente de gli heretici non si potenano più soffrire, dopo la nouità d' Acquisgrano , e di Mulen , e dopo quest'ultima di Giuliers, e molte altre non si manifeste, ma non men temerarie. La necessità dunque bà fatto muouer quest'armi, & il fauor della causale ha fatte correr felicemente sin quì . Habbi amo restituito il gonerno d'Cattolici in Acquisgrano; s'è disfatta la

fortificatione di Mulen; e nel medesimo tempo s'è entrato in varie Terre del Ducato di Giuliers: Quindi poi se passato il Rheno, e dopo alcuni giorni di resistenza s'è preso Vesel: Terra grossa, e di sito importante sopra quel fiume: nido d'heretici : colluuie d'ogni lor Setta : Uniuer sità doue s'insegna la lor dottrina : la Geneura in: fomma del Rheno, perche quiui ancora i dogmi di Caluino son quelli, che regnano, e gli habitanti per la maggior parte son Caluinisti . A questo segno son horale cose. E come disi, non s'e haunto pensiero qui di turbarle, ma di ridurle ad una quiete; c'habbia ud essere tanto più durabile, quanto sarà. più honoreuole. In tanto restano attoniti sopramodo gli heretion E gli les insendis presicolarmente in grandissimi sospetti l'hauer veduto in questa Corte su l'ofcir dell'esercito gli Ambasciatori de gli Elettori Ecclesiastici di Germania, che vuol dir quasi di tutta la Lega Cattolica, & hauer veduto questo Ambasciatore di Spagna; e me ancora andar con l'esercito sotto Acquisgrano nella presente speditione, che s'è fatta. Hanno temuto in somma, e temono tuttauia, che questa sia una collegatione di tutto il corpo Cattolico in fauor di Neoburg apparentemente, ma in softanz a a danno di tutta la loro fattione heretica. La verità ès che

3.1

che dal canto nostro s'è voluto sostener Neoburgo dopo essersi egli dichiarato Cattolico; e s'evoluto repriment'ardire de gli heretici, i quali shaucua no di già con la speranza divorato l'Imperio se por sti frài denti, per così dire, gli Stati Ecclesiastict intorno al Rheno, e particolarmente gli Elettora li . In tutti i quali maneggi; quanta parte habbia hauuta l'opera, el'autorità do fua Beatitudine, gli altri suoi Ministri lo sanno, e ne sò anch'io qualche cosa, benche mi confessi il più debol di tutti. Manon debbo riputarmi giail men fortunato Ho haunto oscassone di trattare in questa comgiuntura cofe granisime, e d'hauer le mani in varie pratiche; l'une tendenti all'armi, e l'altre alla consernation della quiete; ma non discordanti però frà di loro, poiche s'è preteso, che l'armi habbiano a Stabilir maggiormente in queste parti il riposo. Il che spero, che seguirà co'l diuino fauore. Non debbo riputarmi, dico, ilmen fortunato, quandio considero, ch'oltre alla trattation de negoty ho veduto formar quest'esercito, e vedutolo vscire in campagna, e marciare ordinatamente, e che sopra le lancie, e le picche, & in bocca de moschetti, e cannoni si portaua l'esecutione del Mandato Imperiale contro gli heretici d'Acquisgrano Ma non più. Che pur troppo lunga diuenta hormai questa lettera, e troppo mi sono io disfuso in riferir tantisuccessi di questa nostra arena militare di Fiandra. Ripiglio dunque la mia persona di Nuntio, e lascio a voi la vostra di Gazzettante. E per sine vi pregoogni bene, e contento. Di Brusselles li 10, di Settembre 1614.

## Al Signor Marchele Spinola

#### A VESEL.

A' mostrato il solito singolar suo valore V.E. nell'acquisto di Vesel; & ha data nuona occasione alla Lega Cattolica d'hauerle nuoui oblighi d'un successo così importante. Fo me ne rallegronel più afformofomodocho posso con V.E., e come tanto interessato nella particolar gloria di lei , e come tenuto per tante cagioni a desiderar prosperi auuenimenti a quell' armi, che difendon sì buona causa. Piaccia a Dio di secondarle ogni giorno più; e che la mano di U. E. c'ha saputo con celerità così grande, e mettere insieme l'esercito, e condurlo contro i nimici, sia l'istrumento, dal quale habbia in queste parti a riccuere altretanto di vigore la Religione Cattolica quanto essa preuale di giustitia all'impietà heretica . Io diedi subito pieno ragguaglio alla Santità di Nostro Signore

di quello, che fu veduto da me medesimo per quel poco tempo, c'hebbi fortuna d'esser soldato anch'io di V. E. sotto Acquisgrano. Hora inuierò a sua Santità le relationi, che vengon da gli altri intorno a cotesti felici progressi di V. E., e quelle particolarmente, che ne fa risonare la sama publica, degna tromba delle sue lodi . E per fine le bacio riverentemente le mani. Di Bruffelles li 12. di Settembre 1614.

## Al Signor Cardinal d'Este.

Engra Modona.

He V.S. Illustrifs, potesfe con ogni felicità, e condursi in Ispagna, e spedirsi da quella Corte, ericondursi poi in Italia, niuno più di me l'hà desiderato, e niuno gode hora più di quel che fo io di vederne riuscito così a pieno l'effetto. Di tutti questi successi io vengo a rallegrarmi con V.S. Illustriß. quanto più posso affettuosamente; ma sopra ogni cosa, ch'ella del suo singolar merito babbia dato a quella Corte sì chiaro saggio. Ch'oltre alla relatione particolare, ch'io ho haunta di ciò da Monsignor di Capua nell'ordinaria nostra corrispondenza, n'è volata la notitia in tanti modi sul'ali del grido publico, che V. S. Illustris.

## 34 Raccolta di lettere loCI

non poteua desiderarne più nobil test imonialme a de questa. Piaccia a Dio di secondare le sue presenti prosperità di viaggi, e di negoty con un niouo corso di mille altri lieti successi in fusiro, e di conseruar lungo tempo alla sua Sereni sima Casa quell'ornamento, che le hà dato con darlo i Illustrissima sua persona. E qui per sine io bacio a U.S. Illustrissi, con ogni maegior rinerenza le mani. De Brusselles il primo di Nouembro 1614.

## Alla Signora Donna Francesca di Clarut Ambasciatrice di Spagna.

la molto prima d'hora io sapena, ch'ann del le cose più desiderate dalla Santtià di Nos stro Signore era d'hauere il Signor Don Baldassar e di Zunica in Roma per Ambasciatore di sua Maestà Cattolica. Ond io non dubito, c'hora non sia per essere altretanto grande il gusto di sua Santtià per questo successo, quanto n'e stato sirima grande il suo desiderio. Frà le publiche conseguenze, ond'è resa quest'elettione si piena d'applauso, ionon douret siraporre alcuna consideration mia privata. Contutticiò hauendomi qui U. E. saucrito sempre con termini si cortes, e non meno il signor Don

Don Baldassar medesimo di lontano, è forza, eli io sensa grandissimo gusto d'un tal successo anche per mio proprio rispetto. Con V.E. io me ne rallegro con tutto l'animo; e tengo per fermo, ch'ella sia per restar sodisfatta in maniera della stanta di Roma, che non le sia punto per dispiacere. I havere la siata cotesta di Praga. In tanto 10 suò precursore di V.E.; douendo seguire in breue la mia partita da quella cotes, e delle sue qualità singolari saco qualla cotte, e delle sue qualità singolari saco qualla relatione anticipata, che debbo; se ben si imperfettamente, che ne resteranto più tosto ombreggiate, ch'esspresse. Bacio per si e a V.E. riverentemente le mani, e le prego ogni più desiderata selicità. Di Brusselles li 26. di Settembre, 1015.

Alla Signora Donna Catherina Liuia Con-

## efull BRUSSELLES. . More . ..

H'io non dica mal di Germania? come no !

Strade pessime: leghe eterne: montar, e
scendere del continouo: passar mille siumi con mille pericoli; neui sin al ginocchio; venti, che sendon le labra, e le orecchie; e chionondica mal di
Germania? Hosterie succide; hostesse, che subito

C 2 inlordan,

inlordan, non toccan la mano: stufe put zolenti; vini, che tuttauia tirano al mosto; viuande piene di spetierie; ech'io non dica mal di Germania? Alloggiare hora frà Caluinisti, hora frà Luterani : non poter dir messa, nè vdirla nelle feste più principali: caminar mille giorni fenzatrouare alcun luogo di qualità : e ch'io non gridi contro Germania? Non creda però V. S. Illuftrifs., non creda sì facilmente tutto quello, che scrivo. Laverità è, ch'io non hò uoluto dirla quasi in niuna delle cose; c'hò scritte . Scher Loè stato it non dirla, e mi pareua apunto di scher Lar tuttania frà le connersationi. solite di Brusselles, e tuttauia di far la persona di Corteggiano, in luogo di quella, che mi conuiene far hora di Viaggiante. Mi difarco dunque : Ho tronato trattabil camino : leghe tolerabili : passai il Rheno, & il Danubio felicemente : hosterie molto comode : hostesse amorenoti, e che secondo lo stil del paese uorrebbono entrar meco a tauola: stufe tiepide , e politissime : uini molto saporiti del Rheno , e del Necare: Caluinisti , e Lutherani , il cui Caluino, e Luthero non è altro, che il mangiare, & il bere : questi sono quei tanti mali, che sin'hora ho patiti in Germania, e che deuro patire sino al mio arriuo in Italia. Benche di già tutto sarà paese Cattolico quello per douc

io passero da qui inanzi. Horami truouo in Augusta. E sin qui , per Dio gratia , hò fattoil viaggio prosperamente. Passar il Rheno a Spira; Città più nominata, che bella . Ho paffato poi il Danubio a Ulma; vaga Città inuero, e che molto m'hà sodisfatto. Ma quest' Augusta hà dell' augusto certamente ne gli edifity, nelle strade, e nel popolo; e per me credo, che la Germania non possa hauer Città più bella di questa. Qui mi fermerò dimani, e seguitero poi verso Isprucil viaggio; intorno al quale continouerò a dar quel ragguaglio, che debbo a V.S. Illustrif. E le bacio per fine con ogni affetto le mani , pregando Dio , che le conceda ogni prosperità più desiderata. D' Augusta li 11: di Gennaro 1616. . Po am well by good of

## Al Signor Cardinal Vbaldini . Wal

## A PARIGI.

V. S. Illustrisima di già m'haurà letta nel cuore l'allegrezza; che nacque in me subito alla nuoua della sua promotione al Cardinalato. L'assettuosa mia servita verso di lei reservitata in Roma da me prima con ossitiu privuati, e poi con occasione delle cose publiche si lungo tempo, mentre ella è stata in Francia, & io in C. 3 Fiandra,

Fiandra, le haura facilmente, anche sent a l'e-Spresione di questa lettera, testificato a pieno il particolar gusto, che n'hò sentito. Grande vsura di gloria hà partorito a V.S. Illustrisima l'essersi sospefo il suo auanz amento dalla promotione pas-Sata a questa. Quanti accidenti dopo son nati in Francia? Quanto grandi sono state le vltime turbulenZe? Onde tanto più hà potuto faticar fruttuosamente V.S. Illustriß. in seruitio publico, e con tanto maggiore applauso conseguir quella dignità, ch'era meritata anche prima dal singolar suo valere. Della promotione io hebbi nuona sul punto del mio partire di Fiandra, che fu a mel-Lo il mese passato. E se prima mi dispiacque di non ritornare in ftalia per Francia, molio più m'è dispiaciuto ciò dopo , per non essermi stato permesso, ch'io medesimo fossi lettera viua di quest'offitio . Per coteste Maestà io portana Breni della Santità di Nostro Signore, e lettere dell'Illustris. Signor Cardinal Berghefe. Ma la tardanza det lor ritorno a Parigi, e la necessità del partire dal canto mio, fecero, ch'io mi risoluesi à veltarmi in Germania; la qual risolutione presi per far il viaggio in carrol za, e fuggire in quesi'asprastagione le alpi de gli Suil zeri , e quelle siale immense di San Gotardo . Prima d'her anen loka-

unta comodità di scriuere a U. S. Illistersima. Hora piglio questa, che mi si porge in Augusta, e mi rallegro quanto più posso affettuosamente con lei di vederla ascesa al Cardinalato; nella qual dignità, io non dubito punto, ch'ella non sia per fur apparire al theatro di Roma così chiara la sua viriù, come chiara l'hà fatta ristlendere in tante occorrenze publiche a quel della Francia. Torno hora a me stesso. Domani io parto d'Augusta, e di quà me ne vò dirittamente a Ferrara, per riuedere i miei, e le cose mie. Seguitero poi il più presto, che potrò verso Roma il viaggio, per riuerire i Padroni, e riconoscer la Corte. Dico riconoscere, perche dopo tanti anni di lontananza, e tanta mutatione di cose, quella Roma, che trouerò, non sarà più sent'altro quella, che già lasciai. Colà spero, c'haurò occasione di riuedere presto ancora, e seruir V.S. Illustris. e di godere i solici suoi fauori . Hò hauuto sin qui più felice viaggio, ch'io non pensaua. Poco ghiaccio, e poca neue; e poco bisogno di stuse c'è stato sin hora. La minor parte mi resta. Piaccia a Dio, che non sia la più difficile. È per fine a V. S. Illustrisima bacio humilisimamente le mani, e le prego ogni maggiore felicità . D'Augusta li 22. di Genaro 1616.

A Mon-

# A Monfignor Gradenigo Velcouo

Norche non pigliassila penna, mi correrebbe in mano da se medesima, perch'io bauessi a dolermi d'un silentio tanto crudele. Hauerui io scritto, e voi non hauermi riffesto? Dou'e l'antica vostra memoria di me ? done la corristondenza al viuo mio affesso verso di voi ? Da Brusselles vi scrissi ultimamente duc lettere, dandoui parte con l'una della licenZa, ch'io haueua chiesta, e con l'altra, ch'io l'haueua poi ottenuta. E di già eccomi in Trento; che vuol dire alle porte quasi di Feltre Dimani m'imbarco sul' Adice, e spero in un giorno, e mel zo di volar sis t'ali di questo rapidissimo fiume a Verona. Quanto mi duole di non vedere finita ancora la prigionia del nostro Tedeschi, e di non poterlo hora godere in. quella Città! Strani casi, che il mondo ci sà ogni di , o prouare in noi stessi , o patir ne gli amici . Non hò trouato qui il Cardinal Madrul zi, per esfer'egli hora a Riua. S'io fossi più libero, e la stagione migliore, tutte le catene del vostro Arsenale di Venetia non mi terrebbono, ch'io non dessi wna scorsa a Feltre. Ma fate conto, che questa lette-· note A

41

lettera vi porti una spirante imagine di me stesso d'abraccio dunque strettissimamente, e vi prego a darmi qualche nuoua di voi, dopo un'interdetto di separation così lunga. E poiche non potiamo essere insieme con le persone, voi accompagnate me col desiderio, e con l'animo, ch'io nell'istesso modo rimango tutto con voi; voglio dir con V.S. Illustriss, per sinir pur la lettera con quell'honor, che la qualità sua richiede, e ch'io più d'ogn' altro le debbo. E per sine le prego ogni vera felicità. Di Trento li 23 di Genaro 1616.

## A Monfignor Querengo.

#### A ROMA.

Ccomi alle porte d'Italia. Hoggi son giunto a Trento, hauendo satto sin quì, per
Dio gratia, prosperamente il viaggio. In Brusfelles hebbi la lettera di V. S. Reuerendiss. che mi
rese il Segretario di Monsignor di Bari mio successore: ma l'hebbi in tempo di partita, e fià occupationi sì grandi, che per quanto corresse più volte la mano alla penna per rispondere, sempre ne
sui disturbato. Rispondo al presente, e pur con
mano Fiamminga, per così dire, non essendo io
ancora del tutto in Italia. Che V. S. Reuerendissima

## 42 Raccolta di lettere

sima con impatient a desideri di riuedermi, ciò è dounto all'impatien La del mio desiderio di rinedere, e seruir lei, e di participare co'l solito gusto, e frutto de'dolcissimi suoi congressi. Delle mie scritture si parlerà allhora; e confesso, che da lei n'ambirò principalmente il giuditio, per meritarne a questo modo tanto più da gli altri ancora l'approuatione. Ma ripiglio il viaggio. Più fortunato quasi non poteua riuscirmi; essendosi apena fatta vedere l'horrida famiglia del verno; si poche sono. state le neui, i ghiacci, le pioggie, Giventi. Vn verno in somma, si può dir, senza verno. Ma l'hò portato interiormente in me stesso con un'aspra, & ofcuranebbia di dolor, c'hò sentito, e che sento in hauer lasciata la Fiandra, ciò è quegli ottimi Prencipi ; quei Ministri di tanta stima; quella Corte composta di tante nationi; quel paese praticato da me tanti anni; & vn numero infinito d'amici, c'hanno mostraio somma tenere Zza in vedermi partire, e che l'hanno mossa equalmente in. me nel partirmi da loro. Dimani, piacendo a Dio, m'incaminerò verso Vercna. Hò fatto il viaggio per la Germania in carolza; e son venuto fendendo quel lato, che riguarda la Lorena, gli Sui Zeri, e questa vicina parte d'Italia. Vscy di Fiandra per Lucemburgo; & son passato per le. Cit-

## Ocl Cardinal Bentiuoglio.

Città di Spira, a Uma, d' Augusta, d' Ispruch, e sinalmente son giunto a Trento. Ma non più per lettere. Il resto a bocca. Di già veggo Roma con gli occhi del desiderio, e di già comincio a dar sin di quà a V.S. Reuerendis. i primi abbracciamenti con l'animo. E le prego per sine ogni maggior contentezza. Di Trento li 21. di Genaro 1616.

## Al Signor Cardinal de' Medici.

#### A FIORENZA.

Acque alle grandezze V. S. Illustriß., è doueua la dignità del Cardinalato riceuer, da lei non men di splendore, che dargliene. Onde non è marauiglia, se la sua promotione è seguita con insoliti applausi. Io, che professo una seruitù sì deuota verso la sua Serenissima (asa, vengo hora con ogni più humile affetto a rallegrarmi con lei di veder collecata; e prego Dio, ch'alei renda questo successo così felice, come al sacro collegio, si alla Chiesa tutta è per riuscir fruttuoso. Vengo insieme a dar quella parte, che debbo a V. S. Illustrist del rittirno, c'hò satto di Fiandra in Italia; si a sassa riuerente scusa con lei, se non hò potuto

## Raccolta dilettere

points prima d'hora per l'impelimento del viago gio sodissare all'obligo les presente mio officio. E per sine le bacio humilissimamente le mani. Di Ferrara li 8. di Febraro 1616.

## Al Signor Cardinal Gonzaga.

### A MANTOVA.

N Fiandra io dedicai con singolar diuotione la mia seruitu aV. S. Illustriss. quand'ella passò co'l Serenissimo Signor Duca suo padre di gloriosa memoria per quei paesi, e quando ella veniua destinata più tosto alla profession militare, che all' Ecclesiastica . Hora, ch'è seguita la promotione di U.S. Illustrifs. al Cardinalato con santo gusto di sua Beatitudine, e con tanto honore del sacro Collegio, vengo anch'io arallegrarmi nel più affertuoso modo che posso con lei di questo successo. Alla publica allegre Zza, che se ne mostra, ben può ella persuadersi, che corrisponde a pieno la mia prinata; e che niuno più di me goda in weder si ben cospirare insieme nell' flustriss. sua persona, e l'eminenza d'un tanto grado, e lo splendore d'un si gran sangue. Io la supplico a scusar, la tardant a di quest'offitio, non essendomi stato conceduto di passarlo se non hora in Ferrara, per hauer-

## Del Cardinal Bentiuoglio.

hauermi trouato la nuoua della promotione in viaggio, mentre io tornaua di Fiandra in Italia. Et a V. S. Illustris. per fine bacio humilissi mamente le mani, e da Dio le prego ogn'alira maggior grande Za, e felicità. Di Ferrara li 8. di Febraro 1616.

Al Padre Maestro Fra Francesco Biuero dell'Ordine di San Domenico, Predicatore Spagnuolo di sua Maestà Cattolica, e delle Serenissime Altezze di Fiandra.

## A BRYSSELLES.

A Oggi finalmente io son giunto a Roma; e subito ho voluto darne auuiso a V.P. Lodato Dio mille volte, ch' io sono arrivato sano, dopo si lungo viaggio, e per si horrida stagione da viaggiare. Tuttauia mi par d'esser rinchiuso nette carceri delle stuse. Alemanne; e tuttauia di balzar per l'alpi del Tirolo in carrozza. Se ben poi al fine ho hauuto, e stagione, e viaggio più selice, ch'io non pensaua, com'ho significato per altre mie lettere a V.P. Dimani spero di baciare i piedi a Nostro Signore, e di sar riuerenza al-l'Illustrissimo Signor Cardinal Borghese. A più bel-

bell'agio sodisferò poi a gli altri oblighi della Corete; la quale, oh come truouo musa!a! Benche apena io posso parlarne, essendoui apena giunto. Ricez ua dunque V. P. solamente questo mio primo aunifo per hora; nè le paia poca sinez za d'amore l'essemi io rubbato a mill'altre occupationi, perdar, mi a questa. Io aspettaua di riceuer que lettere sue. Ma, o il conto degiorni, o l'imparieza del gusto m'hanno ingannato. Al Padre Confessore dell'Arciduca Serenissimo bacio assettuos amente le mani, Sa V. P., prego per sine ogni vero bene. Di Romali 26 di Marzo 1616.

## Al medefimo.A

## A BRYSSELLES.

Ebbi poi le lettere di V.P. ch'io aspettana; e se bene un poco più tardi, non però con minor piacere. Godo infinitamente; che il nuono Nuntio habbia dato si buoni principi; e spera, che corrisponderanno sempre maggiormente ancorai progressi. Che di me sia per restar la memoria, che V.P. mi significa, debbo certo in qualche pante sperarlo; perche mi son partito di costa quanti più Frammingo, che Italiano. Il Canalier, Masso Residente di coteste Serenissime Attelze.

47.

mi vifito quase fabito; es imagini V. P. se habbiamo parlato di Francra, e se questo congresso ha rautuato in me il fenso de gli oggetti Fiamminghi. Maper bora lafeiamogli. Io fui poi raccolto con fom ma benignità da Nostro Signore, e dall'Illustris. Borghefes ne porrei dire quanta sodi sfattione mostrano d'hauer riceuuta del mio passato servitio. Il chemi fa sperare, che non sano forse pertasciarmi oriofo in qualche nuova occasione, che nasca d'adcprarmi nell'auuemre. E di gia si parla di due più profsimi impieghi; l'ono, ciò è, della Nuntique a di Francia, che necessariamente si dene pronedere ben prestos e l'altro di quella di Germaina, che si tien per vacante anchessa, hauendo quel Nuntio dimandata licenza più volte. Il senso di Pala?-Konon fi penetra ancora; ma quel della Corte sempre curiofa, e che molte volte elegge primadel Prencipe, par che destini sin'horame più d'ogn'altro per tuno di questi due carichi. In Germania i freddi , le stufe , e le tauole mi fanno maggior paura, che non fanno i negoty . All'incontro molto più in Francia i negoty, che l'aria, e quel viuere. In tanti anni di Fiandra, non ho veduto aliro da quelliso uicine, che procelle, tempeste, e naustragij nel mare di Francia. E tuttania resta, o Minore questo Rè, o pcco fuori di Minorità; e per conseguen-

#### 48 Raccolta di lettere

seguen Za, o vacillante il gouerno, o in pericolo manifesto di vacillare. Ond'hò ragion di temere quella sorte di pelago; il quale di sua natura anche è tempestoso, quand'è più quieto. Della Nuntiatura di Spagna, non habbiam che sperare, perche non si muterà Nuntio per un gran pezzo. Ma più tosto che viuere in otio, a me sarebbono cari tutti gli impieghi, non che i due accennati, i quali sono de più riguardeuoli, che possa dar la Sede, Apostolica. Intanto mi riesce fuori di modo soggetta, e fastidiosa la presente vita di Roma; rispetto massime a cotesta, ch'io godena si libera, e. sì piaceuole in Fiandra. Qui visite perpetue: corteggi frequenti; sonno, e cibo rubbato: vini, che peccan nel dolce, aria, ch'eccede nel graue; conuersationi, che finiscon nel ritirato; seruitu sen-La condimento di libertà; e vita insomma tutta differente dalla passata . E quel ch'è peggio, non hauro qui l'estate fresca di Fiandra, e quelle nostre vscite amenissime di Brusselles. Ma non più in questa lettera . Al nostro Padre Confessore i foliti baciamani . E per fine a V.P. prego ogni maggior bene. Di Roma li 10, d'Aprile 1616.

#### Al medesimo.

#### A BRYSSELLES.

Criuo questa lettera a V.P. con mano più tofo conualescente, che sana. Con altre del mio Segretario le sarà giunto l'auniso della mia indispositione. Hora io medesimo le inuio quello della sanità, c'hò ricuperata. Ma son tuttania molto languido. Sempre dubitai di quest'aria, e più ancora di questa vita. Apena cominciò il caldo, che senty alterarmisi il sangue; l'agitatione l'infiammo maggiormente, e se n'accese la febre . O che fiera sete hò patita! o che vigilie crudeli hò sofferte! Ma pur ch'io non ricada di nuouo, perderò volentieri ogni memoria dell'indispositione passata. Quant ho desiderato in questo mio male di goder la conuersatione di V.P.! e quante volte m'è risonata alle orecchie la canora tromba de' suoi sermeni! allhora più breui, che sono più lunghi, e pieni di dolce Za più allhera, che più vibran fulmini di spauento. In quelle vigilie, ho rammemorato mille volte ame stesso i nestri viaggi, e d' Anuersa, e di Cambray, e di Marimonte, e quello che facemmo in particolare militarmente con l'esercito nel castigo, che su dato a gli here-

tici d'Acqusgrano: insieme con tutte l'altre nostre ricreationi più soaui; e più domestiche di Brusselles. Ma torno a Roma, & alle mie cose presenti . Veggo in esse l'impatienza di V.P.; e le confesso anch'io con ogni candore la mia. Se guardassi alla Corte, sarei di già Nuntio, e di là dall'alpi, non che alle ripe del Teuère. Ma da Palazzo vengon gli impieghi, e non dalla Corte, la quale se ben molte volte elegge, molte ancora s'inganna . Dal vero Oracolo dunque bisogna, che si sciolga l'enigma de gli accennati due carichi. Intanto, segua che vuole, io di già stò con l'animo preparato. E per fine. Ma non ancora. Al Padre Confessore io scrisi da Spira, e mai non ho haunta rispefta. Procuri V. P. di faporo fe la lettera gli capito. Non gli hò poi scritto più, perch'io hò stimato, che siano egualmente fue le lettere, ch'io scriuo a V.P. E qui finisco, e prego Dio, che l'uno, e l'altro lun gamente conserui. Di Romali 15. di Giugno 1616.

#### Al medefimo.

#### A BRYSSELLES.

Inalmente su sciolto l'enigma . Eccomi Nuntio di Francia, e tutto di già col pensiero nuouamente suori d'Italia . Ben sò , che v. P. P. V.P., it Padre Confessore, e tutti gli amice, co Sie gnori miei di costà haurebbon voluto vedermi pirà tofto in Ispagna, come segui del Cardinal Caraf. fa mio antecessore in Fiancira . Maquella Nuntiatura non si prouederà per un pel zo, com ho già scritto, e nel resto competono insieme le conseguente. d'ambidue i carichi, & in ambidue ancora, si può dir ; le occasioni di potere viilmente seruire alla Chiefa . Gran vantaggio hora è nell'uno, e nell'ala tro il veder congiunte con questi reciprochi matrimony così strettamente le due Corone . Io non porterò meco altri sensi, che quei del mio Prencipe; nè altri possono essere i suoi, che quei di Padre comune. E ben l'hà mostrato sin'hora, non hauendo mai procurata cosa più viuamente, che di vedere uniti bene insieme i due Rè, e da questi due poli del mondo Cattolico, ben cospiranti l'uno con l'altro, pioner felici influssi di religione, e di tace alla Christianità in ogni parte . In Germania è dichiarato Nuntio Monsignor Visconte Chierico di Camera, Prelato Milanese di gran nobiltà, e di grandissima aspettatione. Quanto alla mia partita, bisogna che prima rinfreschi; e ciò non potrà essere, che all'entrar di Settembre. Jo vorrei di già esser fuori di Roma: così temo quest'aria, e massime hora di Luglio, che il Sole

qui non riscalda, ma cuoce. Onde sempre piu dubito di dare in qualch' altra ricaduta di nuouo, che sia più pericolosa della passata. Ma cessino i mali augurij. Della ricaduta anni fai V.P. e ch'io n'era presto poi anche riscrto. Della partita farò il medesime, e della qualità del viaggio. Haurei desiderio di farne parte sis le galere da Civitauecchia a Marsilia, e preuare un pecola nausea del mare, dopo i balzi delle montagne. Dubito però, che non vi sia per esser passaggio, e che mi conuerrà misurar l'alpi della Sauoia, combo fatto quelle de gli Suizzeri, e del Tirolo. Na poiche mi tocca in sorte d'auuicinarmi di nuovo alla Fiandra, chi sà, che non pessa ancora nascer qualche occasione di rimeder U. P. in Parigi. o là intorno? E sò ch'ella nudrirà volentieri parimente questa speranza dal canto suo. Intendo, che il Signor Duca di Monteleone, il quale ha condotta la Regina spesa a marito in Francia, resterà 1 arimente co'i negoti del Rè Cattolico per qualche tempo appressoil Re Christianissimo. Gran Canaliere mi dicon tutti, ch'egli è, per bontà, gentilezza, e valore. E la qualità dell'impiego mestra in lui melto ben le prerogative del merito. Io di ciò godo infinitamente per l'occasione, c'haura di corristondenta nelle cose publiche il mio ministerio

nifterio col suo : Ne potrei dire il gusto, che sentiro ancora di vedere Ambasciatore di coteste Altelle in Parigo il nostro Signor Ferdinando di Buy (cot, frescamente ritornato dall' Ambasciaria à Inghilterra. O quante cofe diremo, e di quante forti! ma di Fiandrale più ; e non poche in parvicolare di V. P., la quale ancorche lantana, faremo presente a tutti inoften congresa. E per fine al Padre Confessore bacio le mani. Galen prego ogni vero bene Di Roma li 15, di Luglio 1616.

:- jeff as terric. vere pariec jarrenge a. it - Al Signor Cardinal Lodouisio, che fu poi Papa Gregorio XV,

The second of addition in the property O mi tronai di passaggio in Bologna per la mia Nuntiatura di Francia, quando venne l'auui-To della promotione di V. S. Illistrif. al Cardinalato. Di questo successo iomi rallegrai co'l Signor Conte suo fratello subito in voce se mi riseruai a passarne poi con lei stessa il dounto offitio qui da Ferrara conlettere . Ma non così tosto vi giunsi, che ricadei infermo d'una indispositione patita in Roma. Hora che per diuina bonta io me ne truouo risorto, vengo a rallegrarmi nel più riuerente modo, che posso con U.S. Illustris. di vederla collocata

locata in quel grado, ch'era douuto anche prima, & alle sue così degne fatiche di Roma, & a quelle, che dopo ella ha continouate si degnamente in Bologna; che tanto più al viuo faranno in lei apparire l'eminen a del merito, quanto più ne gli ocehi publici ella ne conseguisce horala ricompensa del premio · Vengo insieme a dar quel ragguaglio, che debbo a V.S. Illustriß. della mia partita di qua in continouatione del mio viaggio. Nel quale procurero, che mi succeda di poterla riverir di presenta, per riceuere particolarmente da lei, conforme all'ordine hauuto in Roma, quell'informatione delle cose di Lombardia, ch'ella stimerà più proportionata a gli offity, che douranno esser fatti dame per servitio publico in Francia. E per fine aV.S. Illustriß. bacio con ogniriueren La le ma ni, pregando Dio, che le conceda tutte le prosperità più desiderabili . Di Ferrarali 27. d'Ottobre 1616.

A Monfignor Landinelli Vescouo d' Albenga.

#### A ROMA.

Reualse al fin l'impatien a. Et horalo confesso a V.S.R., perché veramente io sarty da Ferrara, prima, che sossi in termine di partirne.

ne . Ma che ? non farei mai guarito sotto l'oscurità di quel cielo, & in quella conca di fango, e di canne. M'imbarcai in Pò; ma presto me ne penty, perche mi pareua di ritornare indietro, inuece d'andare inanzi; tanto lunga, e molesta mi riuscina quella nanigatione contro acqua. In modo che non vidil'hora di mettermi in terra a Gualtieri . Quiui mi trattenni co'l Marchese mio fratello trè giorni a ripigliane un poco meglio le forze; con le quali mi crebbe l'animo, e seguitai poi il viaggio per terra, e venni in due giorni a Cremona, in due altri a Pauia, & in ono, e me Zoa Casale di Monferrato. Con una letica del Signor Prencipe di Guaftalla feci questo viaggio. In Ca-Sale passai il complimento, che bisognaua co'l Signor Duca di Mantoua, che v'era giunto il di inanti, & io me n'andai dopo a Trino, settemiglia lontano, e vi dimorai un giorno, alloggiato nella medesima casa, doue si trattiene il Signor Cardinal Lodouisio, insieme co'l Signor di Bethune Ambasciator straordinario di Francia, per occasione del presente trattato, ch'è in mano loro. Del trattato l'uno, e l'altro mi diede parte; e me ne parlò molto a lungo ancora il Signor Don Pietro di Toledo Gouernator di Milano, che visitai in un luogo là appresso un miglio. E così sodisfatto, c'hebto, c'hebbi a quel ch'io douena nell'occasione di quei congress, me ne venni verso Turino, doue son giunto in un giorno, e mel zo, apointo hoggi, che siamo alli 16. E del mio vraggio fin qui , tanto basti . Della mia connalescent a, quello che posso dire è, che di conualescente son fatto hormai sano . Hò ripigliato forze, fonno, appetito, vigor, di firito, allegria d'animo, enon mi manca altro ad effer intieramente fano, che il rimettermi on poco più in carne l'Al che spero, che seguirà prima forse di passar l'alpi le quali biancheggiano quà d'appresso, sparse di neue più tosto, che piene. Onde sarà facile bora il passarle; e sin qui la stagione non potretbesser più fauoreuole al mio viaggio. Non ho troualo qui in Turino il Signor Duça, efsendo andata sua Altezza atron luogo chiamato. Masino, ch'è lontano di qua venti miglia, done sono per abboccarsi insieme il Signon Cardinal Lodouisio, sua Alietza, & il Signor da Bethune . Nel resto per tatto il paese ; done fono passato, da Casale in qua, ogni cosa è in arme. L'ac commodamento si trattacon gran calde Za; mala difficoltà ch' inconira son grandi ancora . Piaccia a Dio di ridur l'Italia alla prima quiete, e per interesse mio parimente, perche senza dubbio fe non fidepongon queste arme d'Italia riusciranno.

me torbidi fuor di modo questi principy della mia residenza di Francia. Quì in Turino mi sermerò tutto dimani sono hespite di Monsigner Nuntio, che mi tratta con honore; & affetto grande; e spero motto; ò dieci giorni d'arriuare, di quà a Lione. Os R. intanto habbia memoria di me; ricambi il mio affetto con amor pari, emi seguiti con l'animoin Francia, chi o nell'istesso modo accompagnerò sempre lei con la volontà in Italia. E per sine le bacio di cuore le mani. Di Turino li 16 di Nouembre 1616.

# Al Signer Cardinal Leni.

#### A ROMA.

Roppo inuero l'o tardato in dar conto di mea V.S. Illustris, dopo, ch'io party dalla Corte. Ma lamia nuoua indissossition di Ferrara, ché per molti giorni mi tenne impedito, m'haura (come spero) appresso la sua benignità in gran parte ancora scusato. A pena vi giunsi, che ricadei nuouamente insermo, e perche la ricaduta su più tosto sastidiosa, che graue, penai più d'unmese a risorgerne. Finalmente poi col divino sauore mi posi in viaggio, e suchora io l'hò hauuto si prospero, che non haurei potuto desiderar, nè stagione più dolce,

dolche , ne ftrade più facili . Passai per lo stato di Milano; edopo esfece vscito de gli strepiti militari di Lombardia , venni a Turino; & hò fatto poi il camino dell'alpi con somma piaceuolezza. e di già mi truouo dentro alle porte di Francia in Lione , hospite di Monsignor Arciuescouo . Suil Monsenese mi portarono in sedia i Maroni, che meritan il nome di camo (ze più tosto che d'huomini . Vanno per le balle, come per terra piana; sono indurati al freddo, & al vento; e quanto s'attristan gli altri, tanto s'allegran'essi di star frà il ghiaccio, e la neue. La mia deuotione infinita verso V. S. Illustriß: ,e la sua singolare humanità verso di me mi fanno sperace, ch'ella sia per riceuer piacere da questa breue relation, che le ho da. . ta, e del buon viaggio, che fin qui bò goduto, e della prospera sanità, con la qual mi ritruouo. E per fine le bacio humilisimamente le mani . Di Lione li 29. di Nouembre 1616.

# Al Signor Agostino Pallauicino.

#### A ROMA.

O' scritto sorse io prima a V.S. con la volontà, ch'ella a me con la penna. E veramente è così. Desiderai di scriuerle sin quando 10 era

era in viaggio, e poi al mio arriuo a Parigi. Ma per varydifturbi m'hàbifognato differir quest'offitiosi oltre, ch'al fine mi son veduto peruenir da quello della sua cortesissima lettera. Che V.S. sentisse il disfacer, che mi scriue per la nuoua ricaduta mia di Ferrara, io ne sono così persuaso, che non potrei darne maggior fede a me stesso. Troppo mi fauori ella in Roma; troppo mostrò d'amarmi . Ma di già sono in Francia; e di già in buon termine di sanità, Dio lodato. Hò goduto il più felice viaggio, che potesi desiderare; e da queste Maesta sino stato raccolto con dimostrationi di sommo honore, e benignità. Così trouassi io più quiete le cose di questo Regno! Gli humori non possono essere quasi più alterati in Corte, e fuori di Corte; e sarà miracolo inuero se non succede qualche gran mouimento. Se ben questi miracoli son familiari alla Francia; la quale in mille , e ducento anni di Monarchia, n'ha prouati altretanti , si può dire , di turbulenz.e. Il moto, e la quiete alternan lo stato de gli altri Regni . In questo , o non ha luogo la quiete; o sparisce al medesimo tempo, che nasce. Ma per bora non più . Non mancherà materia insomma da Relationi ; e faremo poi il paragone di queste di Francia con quelle di Fiandra.

#### 60 Raccolta di lettere

dra . E per fine a V.S. bacio mille wolte le mani . Di Parigi il primo di Febraro 1617.

Al Signor Conte Annibal Manfredi Ambasciator di Ferrara.

#### A ROMA.

E turbulenze di Francia, che m'hanno fatto \_ cadere in sì lungo silentio con V.S. Illastriß. n'hauranno fatto ancora per me la scusa; Giunsi a Parigi, che di già era preparata que St' ultima commotione. Crebbero i tumulti in un subito; si riempie d'arme la Francia; e parue, che tutta fosse per andarne sossopra. Le tragedie militari, che s'aspettauan nel Regno, si convertiro, no poi in altre lugubri scene qui della Corte; & in questo presente stato di cose si gode hora pur qualche sorte di quiete, ch'a me fa pigliar la penna, & emendare il mio passato errore di non hauere. scritto per tanto tempo a V. S. Illustris. . Andai racquistando la sanità per viaggio, come le hosignificato con altre mie lettere; e me l'ha poi stabilita la stanZa qui di Parigi, done hò trona!o il mio cielo amico di Fiandra; essendo così vicino quel paese a questo, che quanto al clima non v'à quasi differenza d'alcuna sorte. In Parigi godo i fre-

61

i freschi medesimi, ch'io godena in Brusselles; & hora questo Giugno di Francia non è quasi altro che vn' Aprile d'I: alia . In tutto il resto sono dinersissime le nationi, i costumi, e le Corti. Il primo mese della mia resident a di Fiandra pote quasi ammaestrarmi della vita, che fecero quei Prencipi in tutti i noue anni , ch'io spesi in quel carico. Quì, benche mi ci haueßi a fermar noue secoli, un giorno di Corte mai non sarà simile all'altro. L'àregna l'uniformità, e qui domina il cambiamento; là si peccanella troppa lente Za, e qui s'eccede nel troppo ardore; e si vede insomma l'istessa contrarietà quasi in ogni altra cofa. Matutte le Corti, e tutte le nationi banno le loro laudi, & i loro biasmise chi è Ministro publico bisogna, che s'accomodi a quella temperatura d'humori ond'è composta ciascuna d'esse. In Francia dunque, per ri-Spetto del variar continouo delle cose, succedono per ordinario grandissime nouità. Et in questi mici primi mesi ne sono nati di si grandi, e si sirane, ch'apena quei medesimi posson crederle, che si sono trouati presenti a vederle. Quasi in un subito s'è commissa da ogni parte la Francia in armi: e ne sino vscite quasi altretante fattieni, quanti ne sono i gouerni; ma tutte le fattioni però con vary pretesti sotto apparente nome del Re. Sotto que-

#### 60 Raccolta di lettere

dra . E per fine a V.S. bacio mille volte le mani . Di Parigi il primo di Febraro 1617.

Al Signor Conte Annibal Manfredi Ambasciator di Ferrara.

#### A ROMA.

Eturbulenze di Francia, che m'hanno fatto \_ cadere in sì lungo silentio con V.S. Illustriß. n' hauranno fatto ancora per me la scusa; Giunsi a Parigi, che di già era preparata que I'ultima commotione. Crebbero i tumulti in un subito; si riempie d'arme la Francia; e parue, che tutta fosse per andarne sossopra. Le tragedie militari, che s'aspettauan nel Regno , si connertire, no poi in altre lugubri scene qui della Corte; & in questo presente stato di cose si gode hora pur qualche sorte di quiete, ch'a me fa pigliar la penna, & emendare il mio passato errore di non hauere. scritto per tanto tempo a V. S. Illustris. . Andas racquistando la sanità per viaggio, come le hosignificato con altre mie lettere; e me l'hà poi stabilita la stanta qui di Parigi, done ho tronato il mio cielo amico di Fiandra; essendo così vicino quel paese a questo, che quanto al clima non v'è quasi differenza d'alcuna sorte. In Parigi godo i fre-

61

i freschi medesimi, ch'io godeua in Brusselles; & hora questo Giugno di Francia non è quasi altro che vn' Aprile d'Italia. In tutto il resto sono dinersissime le nationi, i costumi, e le Corti. Il primo mese della mia resident a di Fiandra pote quasi ammaestrarmi della vita, che fecero quei Prencipi in tutti i noue anni , ch'io spesi in quel carico. Quì, benche mi ci haueßi a fermar noue secoli, un giorno di Corte mai non sarà simile all'altro. Là regna l'oniformità, e qui domina il cambiamento; là si peccanella troppa lente Za, e qui s'eccede nel troppo ardore; e si vede insomma l'istessa contrarietà quasi in ogni altra cosa. Ma tutte le Corti, e tutte le nationi banno le loro laudi, & i loro biasmise chi è Ministro publico bisogna, che s'accomodi a quella temperatura d'humori ond'è composta ciascuna d'esse. In Francia dunque, per rispetto del variar continouo delle cose, succedono per ordinario grandisime nouità. Et in questi mici primi mesi ne sono nati di si grandi, e si strane, ch'apena quei medesimi posson crederle, che si scno trouati presenti a vederle. Quasi in vn subito s'è comme sa da ogni parte la Francia in armi: e ne sono vscite quasi altretante fattioni, quanti ne sono i gouerni; ma tutte le fattioni però con vary pretesti sotto apparente nome del Re. Sotto que-

sto nome furono mosse l'armi, delle quali su infi gator principale il Concini Marescial d'Ancre, e l'altre di Neuers, d'Vmena, e di Vandomo in contrario; co'l medesimo titolo eran per muonersi quelle di molti altri Grandi del Recno ; e quelle ancora de gli Vginotti; i quali fra le discordie del corpo Cattolico cercano sempre più d'azgrandire la lor propria fattione heretica. Ma il Rè finalmente hà voluto effer Re, & hà fatto prevalere la Reale sua autorità in ogni parte. E per dire il vero, (parlando hora del Marescial d'Ancrè.) qui non si poteua più tolerare la sua arroganta, e superbia. Ond'al fine la Francia hà voluto il sangue di questa vittima, & ha bisognato in ogni modo sacrificargliela. Il che in qual forma sia succeduto, e con qual sorte di casi tragici, e sieri, ne saranno precorse in Italia di già le nuone: Et io confesso, che sentirei troppo horrore se in questa lettera voleßi hora farne la relatione; potendo pur troppo bastarmi quello, che già prouai quando si atrocemente qui ne vidi seguir lo spettacolo. Non giunsero improvissi a Roma però del tutto questi accidenti. Jo scrisi più volte, che la violenza d'Ancrè, per comun parere, non poteua durare; e che quanto più lo portaua in alto la sua ambitione, tanto maggiore si poteua aspettarne il suo precititio.

cipitio. Così ha finite le sue grande Ze il Concini ; est crede , ch'in forma tragica finirà le sue ancora la moglie; stimandosi, che ben presto ella delba esser. satta morire da questo Parlamento nella pia Za publica di Parigi. Nè si può dire quanto s'abborisca la memoria dell'uno, e dell'alira, e Spetialmente per attribuirsi a loro quella separatione, ch'è seguita frà il Rè, e la Regina sua madre; la quale con somma pruden Za, hauendo saputo non meno hora deporre, che prima sostenere il maneggio del Regno, hà giudicato meglio di ritirarsi a Blois, e di stare in quel luogo per alcuntempo. Ma il tempo stesso, e con breut termini (come si può sperare) farà sentire la sua virtu nel riunire insieme le Maestà loro di nuouo. Intanto il Rè hà preso in mano il gouerno; e la morte d'un solo, par c'habbia placata l'ira di tutto il Regno, e fermata in ogni sua parte l'ubbidien-Za, e la quiere. Contuttociò resta l'humor bollente. della natione, che per suana ura produrrà di continouo, com'hò detto di sopra, delle nouità in abbondan [a: Et oltre alla di sposition naturale di quest humor sì variabile della gente, bisogna considerare l'infirmità, che qui genera l'heresia; pestilen-La del Regno, e che l'ha diviso in manifeste contrarietà di gouerni; essendo l'heresia di Caluino vn'e-Aremo

stremo del tutto opposto alla Religion Cattolica; ela Republica, che qui cercano di formar gli V gonotti , vn'altro estremo non men opposto alla Monarchia della Francia. Debbiamo perciò pregar Dio che pigli la protettione di questo Regno, e principalmente hora di questo Rè, che si truoua in età così tenera. In sua Maestà si veggen sin quì sensi di gran giuditio, e singolare pietà. E' nato Rès porta il nome d'un santo Re; & hà hauuto per padre un gloriosissimo Rè. Che sono tutti caratteri da farriuscir lui ancora un grandissimo Prencipe . Per la conditione dunque de tempi , e delle materie, a me non è mancato sin' hora, e non mancherà per l'auuenire similmente da faticare. Lo mi Cono accomodato di già alla forma di questa Corte, & al viuere di Parigi; e qui veramente riceuo ogni honore . La Corte è grandisima, & hora in particolare, che tutti i Prencipi, e quasi anche tutti gli altri Signori più principali del Regno si truonano appresso il Re. Ma non si può credere quanto grande è la confusione. E tanto è lontano, che si tratti di rimediarui, ch' anzi allhora più diletta questa grande za, quanto è più confusa, e più strepitosa. Quel cacciarsi, non solo in camera, e non solo in vista, ma su'l fianco del Rè; e non solo i Signori grandi, e le persone di qualita con-

tà considerabile, ma quelle ancora d'inferior conditione, si stima qui grandel za maggiore, e maggior pompa di maestà. To mi dispero qualche volta, perche all'odienZe non truouo quasi spatio, che basti srà le mie parole, e l'orecchie del Rè. Di si gran Corte ben'è degna stant a Parigi; e la Sena degno fiume d'una tanta Città; e dignisimo questo sito d'essere il centro dominante di si bel Regno. Quì da infiniti villaggi großi, con fertilissimi campi intorno, vien fatta corona a Parigi per ogni parte ; e questa Città è animatada feicentomila, e più habitatori : onde non può hauere maggior proportione un sito sì ameno, e sì fertile, con una Città si ampia, e si popolata. Ma nell'hauer'io continouato a scriuere tanto a lungo, mi vò pur' accorgendo, che scriuo. Ingannato dal gusto, pareuami non di scriuere, ma di parlare a V.S. Illustrissima; e non d'essere in questa Roma di Francia, ma nella nostra d'Italia a seder con lei, e discorrere insieme con la solita libertà, e confidenta. Onde qui finisco, e le bacio con ogni affetto le mani . Di Parigi li 8. di Giugno 1617.

A Monfignor di Marcomonte Arciuescono di Lione, inuiato dal Rè Christianissimo Luigi decimoterzo alla Santità di Nostro Signore Paolo Quinto, e che su poi cresto Cardinale da Papa Vibano Ottauo

A ROMA.

On poteua la Francia dar più degna materia d'allegre Zu all'Italia, che inniandole di quà commutata la guerra in pace. Ebene hà fatto conoscere questo Rè, che Dio l'hà destinato a gloriofisime coso poiche dopo bauere in vn subito ridotto il suo Regno in tranquillità, così presto l'hà poi anche faita godere a'vicini : an-Li pure alle parti ancora più remote della Chri-Stianità, la quale con le ferite d'Italia era insieme per vedere piagata dall' armi quasi ogn' altra Prouincia d'Europa . Lodato Dio mille volte d'un successo così felice. Del quale io vengo a rallegrarmi hora affettuosamente con V.S. Allustriss., & insieme del frutto riportato dalle sue satiche di Roma, c'hanno cerrisposto si bene a queste, che si son fatte nell'aggiustamento seguito in Parigi. E certo

certo qui a me hanno fatta godere così gran parte questi Regy Ministri in tutto quel, che s'è negotiato, che la Santità di Nostro Signore non haurebbe potuto desiderar di vantaggio, nè quanto a'segni di confidenta, nè quanto alle dimostrationi d'honore. AV.S. Illustriss. io rendo parimente quelle affettuose gratie, che debbo, cosi per l'offitio della cortese lettera, ch' ella s'è compiacciuta di scriuermi, come per gli altri pur sì cortesi, che nella presente occasione ella hà voluto passar con sua Beatitudine, e con l'Illustrissimo Signor Cardinal Borghese in tanto vantaggio mio . E può ben credere V. S. Illustriss. , ch'io qui sia concorso a celebrar insieme con gli altri le sue lodi altretanto per debito, quant'ella nelle mie costi hà voluto ecceder per gentileZza. E le bacio affetuosamente le mani. Di Parigi li 6. di Settembre 1617.

# Al Signor Agostino Pallauicino.

#### A ROMA.

Ebbo risposta ad una lettera di V.S., e niuna cosa farò più volentieri, che pagar questo dubio. Riceuei la lettera in tempo, che qui stauamo sù l'aggiustar le cose d'Italia; e sono state si grandi le mie occupationi da quel tempo sin hora, che non hò potuto risponder più presto a V.S. Carifsima mi su quella lettera: ne potrei dirle con quanto gusto io legga sempre le cose, che mi sono auuisate da lei . Noi qui aggiustammo le cose d'Italia, com'hò accennato; e sò, che U.S. haur à goduto del particolar honore, che fù attribuito alle mie fatiche, In Ispagnanon solo furono ratificate, ma con solenne trattato a parte furono anche meglio stabilite le cose medesime . In Italia poi l'esecutione hà fluttuato in qualche maniera: nondimeno speriamo pure, che tutta la negotiatione entrerà finalmente in porto, e che staremo fermi, e sicuri un pelzo, piacendo a Dio, su le ancore della pace. Ma che si dice costà frà voi altri di questa nostra grand' Assemblea di Roano? che sene giudica? Poco di buono, a quel che m'imagino; sì aggrauato d'humori, e febricitante (perdir così) deue apparire non meno avoi altri lontani, che a noi presenti il corpo di questo Regno . Il Redi già con tutta la Corte si truoua in Roano . Io parto dimani ; & il nostro ritorno sarà, secondo alcuni a Natale, e secondo altri, più tardi. Questo è il giro, che sa hora la sfera delle cose nostre di quà. Cotesta vostra di Roma mi pare immobile; sì poche mutationi produce, ò sì conformi per ordinario le suol produrre. Di muono Nuntio di Spagna si parla assai, a quel che

che viene scritto da varie parti · Quanti deuono essere in carriera per guadagnare sì ricco palio ! chi n'hà il meglio ? chi più s'auan a ? fauoriscami V. S. a' auui sarmelo, e d'amarmi al solito; ch'io per fine a lei bacio di cuore le mani. Di Parigi li 6. di Settembre 1617.

# Al Padre Mutio Vitelleschi Generale de Gesuiti.

#### A ROMA

7. P. Reuerendiß., che sa le considerationi publiche, e prinate, che m'interessan nelle cofe della sua Compagnia, giudicherà facilmente quanto io mi sia rallegrato in veder'hora ristabilito il Collegio in Parigi . Lodato Dio, ch'inspira a questo Rè si degne risolutioni . Dignissima su quella, che sua Maestà piglio i mesi pasati in fauor della Religione in Bearne; & hora niun'altra poteua esser più fruttucsa di questa alla Chiesa in Francia. Io mirallegro quanto più posso con V.P.R. ma di così fatto successo, e non meno con me medesimo, poich'è gran felicità del mio carico senza dubbio, ch'al mio tempo, e non senza l'interpositione de'miei offici, conseguisca la Chiesa in questo Regno si importanti vantaggi . Io ne hò date

le debite lodi al Rè, che le hà gradite con ogni più viuo segno, e di Zelo verso la Religione, e di stima verso la Compagnia. Et ioper sine a V. P. R. bacio con ogni affetto le mani. Di Parigi li 28. di Febraro 1616.

# Al Signor Caualier Tedeschi.

A VENETIA. MARIE IF.

Inalmente ho pur vostre lettere, il mio Te-I deschi, dopo vn si lungo, e si sfortunato silentio. Dal soprascritto le riconobbi prima d'aprirle; e sperai subito, che mi portassero l'auniso della vostra liberatione. Ma nel leggerle, hauendo intefo, ch'era più tosto mitigata, che finita la prigionia, non hebbi quel gusto intiero, c'haurei voluta Nondimeno io godo quanto voi potete penfar da voi stesso, di vederui hormai si vicino arihauere la libertà, potendo tenersi per libero (come apunto voi dite ) chi e conosciuto per innocente.. Delle cofe vostre ho procurato d'hauer notitia per tutte quelle vie ,c'ho potuto . Al Signor Bono Ambasciatore straordinario della Republica raccomandai caldamente la vostra causa, quand egli parti da questa Corte, per tornare a Venetia. E se di quà to potesti interporre qualch'altro mio offitio particolare

colare per voi, o che fosse a proposito il procurarne. qualch'uno dal Rè medesimo, potete ben credere, ch'i miei saranno sempre disposti , e ch'io non mancherò di procurar quegli ancora di sua Maestà. E di voi per hora non più. Di me, che dirouui? Vn, volume non basterebbe, non che una lettera, ter farui parte de'miei successi . Party di Fiandra, dopo noue anni di residenza. Oh mia Fiandra! oh Corte! ch pacse goduto sì lungo tempo, e con tanta sodisfattione! Entrai in Italia per la uostra Verona . Apena uidi Ferrara , & i miei . Giunto a Roma, non riconobbi quasi più Roma; si nuova trouai la Corte d'interessi, e di faccie; e si mutata la Città d'edifity, e di strade. Non ui fui apena comparso, che la Corte mi destino a questo carico, e poco dopo ne segui l'effetto per benignità de Padroni. Ma se la Corte mi tratto bene d'honori, Romami tratto male di sanità. Cadei più uolte ammalato ; e senza dubbio quei caldi non esperimentati per tanto tempo ne furono la casion principale. Se ben mi tratto poi anche peggio Ferrara in tempo d'autunno; perche mi durò più di quaranta giormi una nuoua ricaduta, che ui paty. Pur finalmente; con più uigor d'animo, che di for Ze; continouai il uiaggio; nel quale piacque a Dio d'andarmi restituendo la sanità, e di farmela poi intieramente

mente ricuperare in Parigi. E così eccomi in Francia. E fà hora vn'anno, e mel zo, che vi arriuai. Quali fossero qui le turbulente al mio arriuo; quali dopo siano state le mutationi, e quanto grande l'horrore d'alcune d'esse, ne sarà penetrata anche alle vostre carceri la notitia. E di me basterà questo ragguaglio generale per hora. Di voi, e delle cose vostre, aspetto migliori nuoue. Mavscite di carcere, e ci scriueremo allhora più a lungo. O' per dir meglio, vicitene, e fate poi subito un volo quà in Francia. Oh quante cose diremmo se con quanto gusto! Ben doureste pagarmi hora in Francia quel, che non m'osseruaste già in Fiandra. Vedrete questo bel Regno; vedrete questa gran Corte; e con grandisima facilità potrete vedere ancora l'Inghilierra, la Fiandra, e la Germania al ritorno. Dalla prigionia, alla libertà. Voglio dire sche veniate a far pruoua d'esser veramente l'bero, co'l peregrinar qualche tempo fuori a'Italia; poiche rinchiudendoui subito di nuono in Verona, ciò sarà passar da una carcere più stretta ad un'altra più larga. Muouaui anche la nostra amicitia; nella quale mi trouerete sempre costante. E per fine ui abbraccio con tatto l'animo, e ui prego ogni nero contento . Di Parigi li 2. di Mag-210 1618.

# Al Signor Giouanní Barclaio

#### A ROMA.

O conobbi V. S. molio prima di fama, che di presenza. Le sue opere da me lette in Fiandra me ne diedero particolare notitia. E sì come allhora ammirai il suo ingegno, così hora applaudo con gli altri alla sua pietà sche si manifesta al viuo co'l nuouo testimonio del libro composto da lei. Questo solo veramente restaua; ciò è, che la penna di U.S. sernisse alla buona causa. Dal che non è dubbio che rifulierà grand honore alla persona di lei; frutto grande alla Chiefa; confolatione infinita a Cattolici ; e somma confusione a gli heretici. Io per la mia parte non posso esprimere il gusto, che n'ho riceuuto. Intendo, che di già il libro è ristampato in Parigi, e sen? altro correrà per tutto con grandissimo applauso. Ma che diranno qui gli Vgenetti in particulare sopra il capitolo settimo doue si chi aramente si pruoua, che Clodoueo primo Re Christiano de Re Francesi ricene la fedein quel tempo, che secondo le loro opinioni, non viera più Chiefa? Egregia discendenza inuero (quando ciò fosse ) di Re chiamati toi Christianisimi, e figliuoli primogeniti, non di quella Chiesa, ch'e-

# 74 Raccolta di lettere

Fa mancata, ma di quella, che doueua risorgere in questo Regno per le bocche, e le penne immonde di Caluino, e di Beza! Jo desidero ancora sopramodo di sapere quel, che si dirà di quest opera in Inghilterra; che senza dubbio sarà strepito grande in quel Regno. E la presatione solo lasta per farlo. Intanto io rendo particolari gratie a V. S. dell'essemplare, che ella hà voluto inuiarmene, e le ne resto con quell'obligo, che richiede un tal dono, e che viene da tal donatore. E le prego per sine ogni contente Za. Di Parigi li 15. di Magegio 1618.

A Monfignor Cornaro Chierico di Camera, che fu poi crearo Cardinale da Papa Vrbano VIII.

#### A ROMA.

Osì è: lo confesso. A me toccauadi rispondere a V.S. Illustris., e l'haurei fatto, non meno per sodissare al gusto, che al debito. Ma prima sui impedito da certo male di segato; e l'occupationi poi m'hanno tirato sì oltre, ch'io mi veggo hora preuenuto di nuouo da quest'ultima sua cortessima lettera. Se posson valere queste razioni, io resterò scusato a bastanza; e se non gioueranio

mi confesserò vinto da U.S. Illustriß.; vinto, ciò è, in queste dimostrationi esterne d'amore; che nel-. l'affetto interno, ben sà ella, che non può hauer vittoria alcuna sopra di me. Per godere il fresco, e finire di confirmarmi nella pristina sanità, io mi truodo apunto hora in uilla. Venni cinque di sono a Noesi, casa di campagna del Signor Cardinal di Retz, lontana da Parigi quattro leghe picciole di camino. La stagione hora non può essere inuero più diletteuole per uilleggiare; nè la uilla, doue mi truouo, più delitiosa, per goder la stagione. E' fabricata questa casa in un sito eminente: bà giardini : hà boschi : hà pianure ; e colline : e questa sorte di scena non può esser più bella, perche non può effer più varia · offerendosi a gli occhi, horatutte queste cose insieme, & hora ciascuna a parte con tal diletto, che la uista medesima alle uolte resta confusa, non sapendo in qual modo più dilettarsi. A tante uagholle ne manca una sola, ch'è l'acqua. Se questo luogo hauesse fontane , sarebbe forse il più delitioso di Francia, e potrebbe quasi superar San Germano, casa del Rè, ch'è qui appresso una lega. Hò ueduto anche San Germano con quest'occasione. Il sito è in collina, e neramente non può esser più bello. Hà particolarmente di Regio alcune discese grandislime

sime di scale ballaustrate, ch'in doppio ordine maestosamente Spiccandosi dal Pala Lo calan giù per lunghisimo traito sin quasi al par della Sena: la quale iui sotto nel piano con lenta fuganà poi dolcemente serpendo, e con molti giri il suo corso delcemente ancora incontrando. Nen si pessono imaginare insomma paesi più ameni di questi. No qui sono le colline, come da noi, erte, scoscese, & horride in molte parti, e. se pur uestite, uestite d'un uerde squalido, e seminius. Ma queste uerdeggianti colline di Francia, ritenendo quel color uiuo dt primauera tutto il tempo, che stanno uerdi, s'all ano soauemente, & hanno tramellate campagne immense, ch'ondeggian con la medesima scanità: onde le uiste son tali, che molte uolte l'occhio non le può seguitare, e l'una riesce più uaga, e più desiderabil sempre dell'altra. In questo luogo del Signor Cardinal di Reil io mi son trattenuto sei giorni . Haurei uoluto fermarmici un poco più; ma è giunto l'ordinario di Roma, che mi richiama dimani a Parigi, per cacciarmi forse nuouamente di là, e farmi trasferire alla Corte a Monseò, luogo pur anche bellissimo per la qualità del sito, de giardini, e de gli edifitij. Da Monseo, tornata, che sia la Corte a Parigi, potretbe forse andar poi il Rè a Fontanableo; casa la mag-

maggiore, c'habbiano i Re di Francia in campagna, ma senza vista; perche è situata in vin grandisimo bosco, tutto piano, e tutto populato da un numero infinito di cerui, ch'è la caccia più familiare de Rè. Questi trè luoghi di campagna, ciò è. Fontanableò, San Germano, e Monseò, sono i più vicini a Parigi, e doue la Corte più si trattiene; la qual subito gli conuerte in Città; sì grande è il numero della gente, che d'ordinario seguita il Rè; e tanta quella, che per occasioni straordinarie in ogni tempo, e da ogni parte si tira dietro la Corte. Jo ne sono stato pur fuori questi sei giorni, e particolarmente fuor di Parigi, che co'l suo strepito vasto di tanto popolo, e di tante carro Ze, e carrette, qualche volta m'aggira gli occhi, e mi stordisce l'orecchie. Mentre io godo questo riposo, e questo silentio, eccomi a rispondere alla lettera di V.S. Illustriß., eccomi tutto con lei; e ben son tutto con lei , poiche le hò fatta parte così minuta di questa villa, e di me medesimo in questo tempo, che l'hò habitata. E ciò basti per hora di me, e di cose priuate . Quanto alle publiche nostre d'Italia , veggo quel, che V. S. Illustriß. ne serine, e quel che ne teme. Io nondimeno resto nelle mie speranZe di prima; e confido, che dopo vn sì buon' aggiustamento nelle cofe di terra, sia per cessare ancora ogni nonità

in quelle di mare. Il che piaccia a Dio di far. succedere quanto prima; e che la nostra Italia impari dalle miserie di questa guerra a goder tanto più da qui inanzi le felicità della pace. Noi qui hora viuiamo in altisima quiete: ma quiete però di Francia, che non sucle hauer altro di certo, che l'incertezza. Come il mare quando è più tranquillo, non è però men profondo, nè meno esposto al furore delle tempeste: così la Francia, quando più promette tranquillità, allhora conuien meno fidarsi di quel che promette. Ma intanto goderemo la presente bonaccia, e lascieremo alla diuina prouidenza gli accidenti futuri. Gran perdita habbiamo fatta qui hora con la morte del Signor Cardinal di Perrona I Eral' Agostino di Francia; era uno de maggiori ornamenti del nostro secolo: sapeua tutte le cose ; e chi l'uniua in vna scienta, haurebbe stimato, che non hauesse fatto mai altro studio, che in quella sola. Torno alla lettera di U. S. Illustriß. prima di finir questa mia . Veggo gli augury, ch'ella mi fà con l'andata di Monsignor d' Amelia in Ispagna, e riconosco la solita sua partiale volonta verso le cose mie : che tanto fà lei ecceder nel desiderio, quani io manco dalla mia parte nel merito . Jo prego Dio, ch'a quelle di V. S. Illustriß. conceda in breue ogni più felice Suc-

### Del Cardinal Bentiuoglio.

fuccesso, e per proprio suo gusto, e per la sua nobilissima Casa, Seminario di porpore, pessa ben presto goder questa ancora nella personadi lei, che sì pienamente n'è meriteuole. E per sino le bacio con ogni più viuo affetto le mani. Di Noesì li 22, di Settembre 1618.

# Al Signor Cardinal di Retz.

#### A Monseò.

Odato Dio., che fà godere alla Francia un Rè di tanto zelo , e pietà . E ben si concfee questo hora più chiaramente che mai, hauendo sua Maestà voluto tirare appresso della Real Jua persona pochi di sà il Signor Cardinale della Resciasocò nell'offitio di grand'Elimosiniere del Regno, & boraV.S. Illustriß. nel maneggio delle cose piu graui co'l porla frà i Ministri del suo Configlio segreto. Di questa elettione non occorre, ebio mi rallegri con lei, perch'ella godendo in se stessa della singolar sua virtù, non cerca gli applausi esterni : ma ben me ne rallegro infinitamente co'l Rè, con la Francia, con la Religione, e con me medesimo. Co'l Rè, per la lode, che ne riporta: con la Francia, per l'otilità, che n'aspetta: con la Religione, per l'appoggio particolare, che le le

se le aggiunge : & al fine con me medesimo, perche hauend' io desiderata a V. S. Illustris. con si viuo affetto la dignità del Cardinalato, non posso non goder sommamente, ch'a questo grado di tanta eminenta si congiunga insieme vn'impiego di tanta riputatione. Di questo successo io darò il conto, che debbo alla Santità di Nostro Signore, e non dubito, che sua Beatitudine non sia per sentirne singolar contente Za, e per commendarne con particolar lode ancora sua Maestà. Io pensaua di venire hora in persona a Monseo: ma gli aunisi, che giunsero quà intorno alla partita del Rè per Soeffon , m'hanno fatto differir la venuta. Dico differire; perche non conuiene, che resti otioso il letto preparatomi da V. S. Flustriss. con tanta benignità: desiderand'io in ogni maniera; e di vedere Monseò, e di goder in quel bel sito particularmente i fauori di lei , come gli ho goduti questi giorni pur anche nella sua villa delitiosissima di Noesi . Bacio per fine con ogni riueren La le mani a V. S. Illustrifs., e le prego ogni maggiore, e più desiderata prosperità. Di Parigi li 24. di Settembre 1618.

#### Al Padre Arnulfo Gesuita Confessore del Rè Christianissimo

#### A SOESSON.

🛮 L viaggio di V.P. a Blois non hà ingannata I punto l'aspettatione. Ch'al fine le difficoltà combattute indarno dalleragioni humane de gli altri, hà bisognato, che cedano al viuo zelo delle persuasioni religiose di lei. Io desiderai con impatien la l'andata, e con impatienza il ritorno, e perciò non meno impatientemente ho sofferto di non essermi poi trouato in Parigi quando vi giunse U. P. Pensai dopo di trasferirmi io stesso alla Corte: ma si seppe subito, che il Rè staua per muouersi, onde non hò potuto più differir quest'officio . Vengo dunque arallegrarmi affettuosamente con U.P. del felice esito, c'hà hauuta la sua negotiatione con la Regina madre: se bene io spero di douermene rallegrar molto più di presenza, quando più in particolare saprò quello, che solamente hò inteso sin'hora in generale per fama . Con U.P. mi rallegro pur'anche infinitamente della risolutione presa da Sua Maestà di porre il Signor Cardinal di RetZ nel suo Consiglio segreto. Successo inuero, che torna intanto fauor della Chiefa, che la Chiefa medesima

desima non poteua desiderarne alcun'altro in maggior sua riputatione, e vantaggio. V.P. miconserui al solito l'amor suo; ch'io a lei prego per sine ogni bene, e contento. Di Parigi il primo d'Ottobre 1618.

# Al Signor Paolo Gualdo Arciprete di Padoua.

O' due lettere di V.S.; l'ona scritta, el'altra animata. Questa ho letta nel volto, e nelle parole del Signor Gio: Battifta suo nipote; e quella nell'offitio cortese della sua penna. L'animata mi rappresenta l'imagine di lei stessa; e la scritta mi rinuoua la memoria delle cose di Padoua. Nè potrei dirle il gusto, ch'io ho sentito dell'una, e dell'altra, e particolarmente di vedere in Parigi il Signor Gio: Battista appresso il Signor Angelo Contarino nuouo Ambasciator Veneto. Di già l'hò goduto più volte; e particolarmente vno di questi giorni egli venne a trouarmi, e dimorammo vn gran pel zo insieme, e parlammo di mille cose . Male più furono intorno alla persona di V. S., & a quelle di cotesti nostri comuni amici. Quanto godo della vecchiaia immortale del nostro Pigna! Mi par di vederlo, e d'vdirlo: com'anche

il nostro Dottor Liuello, con quelle sue dolci, e saporite facetie; e mi par di vedere, e d'odir gli altri similmente, che mi son nominati da V.S., & in questo punto m'assale una fiamma di desiderio il più ardente del mondo d'effere in Padoua. Se ben dopo venti anni trouerei senza dubbio molte cose mutate, e molte altre del tutto nuoue. Della risolutione presa dal Signor Ottaviano Bono di ritirarsi in Padoua a far vita prinata, io hebbi inditij chiari sin quand'egli su a questa Corte. Felice lui, c'ha saputo eleggere un tal riposo! e più felice nell'hauer poi eletta, per goderlo, una tale stant a! Per lui non è dubbio, ch'è grande aequisto, vn acquisto di sì gran quiete; ma non può esser già senza perdita, e preginditio della Republica, che resta prina d'un soggetto di tanta stima. Nè potrei dire a V.S. in che degna opinione egli partisse di Francia, e quanto viua resti qui tuttauia la memoria del merito, e valor suo. Ma felice lui, torno a dire, che dal fluttuante mar delle cose publiche, hà nauig ato in un porto sì tranquillo di quiete prinata! Egli vinerà da quì inan-Li a se stesso, che vuol dire al godimento delle wirth sue medesime. Da qui inant i sarà fuori d'ogni agitatione ciuile, e fuori delle tempeste particolari nostre d'Italia. Non vdirà più lo strepito

dell'armi d'Europa, che si vanno mutando da luogo a luogo, più tosto che deponendo; nè le querele frà i Prencipi, che sì spesso con le gelosie loro anche in pace si fanno guerra. Non vedrà più tanti infelici naufragi, che suol produrre l'Egeo delle Corti, allhera più infido, che par più sincero; ne prouerà insomma più quelle tante perturbationi, e molestie, ch'è for La di patire in questa cieca, e tumultuosa notte del mondo a chi stà inuolto nelle oscure, e per lo più, tragiche rappresentationi del suo theatro. Godasi pur dunque il Signor Bono cotesta aurea quiete, ch'egli s'è eletta, ch'io per me non solamente gliene darò lode grande, ma glien'hauro insieme grandisima inuidia. Prego U. S. a baciargli affettuosamente le mani in mio nome, & a dirgh, che lasci per me ancora vn'angolo di stanta si dolce, per quel tempo, che Dio inspiri me parimente a saperla godere. A gli amici . U. S. dissensi in mio nome mille baciamani, che mi vengon dal enore; e ricenagli prima di tutti gli altri ella stessa. E le prego per fine ogni maggior bene, e contento. Di Parigi li 12. di Decembre 1618.

# Al Signor Cardinal d'Este.

#### A MODONA.

O mi trouai all' Assemblea di Roano , quando seguì la morte del Signor di Villeroy . Tutto questo Regno, che veniua rappresentato allhora da sì grand Assemblea, se ne dolse, come di publica perdita; & ogn'uno esaltò in quell'occasione i suoi meriti con grandissime lodi. Non poteuano poi eser celebrati in pulpito da più degna tromba di quella del Padre Cotton ; ne su le stampe da più nobil compositione di quella del Signor Pietro Mattei . Ma hora, che V. S. Ill." parimente le fà risonar nella nostra lingua con traduttione si bella, e di tanto pregio, cresce in modo la gloria al Signor di Villeroy , & insieme alla Francia tutta, che nè il Signor di Villeroy haurebbe potuto desiderar di vantaggio alla sua merte per sopraniuere à se medesimo: nè la Francia potrebbe rallegrassi hora d'alcuna cosa più, che di veder cospirar l'Italia con lei all'immortalità di questo suo sì eminente Soggetto . Stimaua il Signor di Villeroy grandemente l'Italia, & a me lo mostrò egli più volte, e delle cose della nostra natione parlaua sempre con molto gusto . Anti il di prima, che succedeffe

desse il caso repentino della sua morte, io haucua trattato con lui in Roano a lungo delle differenze, che correuano allhora nelle cose d'Italia sopra l'esecucione dell'aggiustamento, che se n'era preso qui in Francia: emi ricordo, ch'egli mi disse con viaffettuosissimo zelo del ben publico queste parole. Facciamo di gratia questa pace d'Italia, ch'io per me subito morirò volentieri . E come s'egli hauesse fatto un presagio apunto di morte a se stesso con tali parole, cadè infermo la notte medesima, e poco. dopo morì in breuissimo tempo. Che se ben'egli non vide esequito, lasciònondimeno aggiustato in modo l'accomodamento delle cose d'Italia, che n'haurà sentita poi quella consclatiene in cielo, che non potè prouarne intieramente qui in terra. E ben si può credere, che di tante fatiche da lui fatte per seruitio publico in questa vita, Dio gli faccia goder largamente hora laricompensa frà gli eterni riposi dell'altra. Gran Ministro di Stato inuero! Il più con-Sumato senza dubbio di tutta la Francia; e dopo la morte di Don Giouanni d'Idiache (5 si può dire anche di tutta la Christianità. E parena apunto, ch'egli fossel'Idiachez Francese, el'altroilVilleroy parimente Spagnuolo; tant'era la similitudine trà loro in tutte le cose . Erano coetanei ; s'eran nudriti l'uno, e l'aliro sin dalla giouentu in grandissimi affari:

fari; l'ano, el'altro piegena al seucro; in ambidue eran custanta, gran fede, e grandi Binia integrità; E erano flati ambidue molto composti, e melio eguali in tutto il corso delle attioni loro prinate, e publiche. E come se la natura hauesse volute ancora. effigiare i corti loro con qualche similitudine, come haucua effigiati gli animi, erano ambidue di statura picciola, e quasi d'una conferme proportione di membri. Io non hò veduto mai Don Giouanni d'AdiacheZ. Ma gli huomini di grand'eminenza siveggeno, e si conoscono in ogni parte con le relationi, che ne fà risonare per tutto in mille modi la fama. Et hora il gusto, ch'io hò preso nella commemoratione di questi due, m'hà fatto allontapar più, che non pensaua dal principio di questa lettera. Lo ripiglio dunque, e torno alla traduttione di V.S. Ill.". Ne potrei dirle quanto se ne pregi il Signer Matter; poich'egli vede effer non più forefliere in Italia, ma cittadine le fue scrittue, e farsitali per opera di chi potcua assai bonorarle anche sclamente co'l leggerle. Io medesimo gli hò dato il volume, ch'era destinato per lui. Dell'aliro, che veniua per me, io rendo quelle più riuerenti gratie, che posso a V.S. Ill."; com'anche del fauore di sì benigna lettera, ch'ellas'è degnatadi scriuermi in questa occasione. E le bacio per fine bumilissimamente le mani, pregando Dio, che le conceda ogni maggiore, e più desiderata felicità. Di Parigi li 26. di Decembre 1618.

# Alla Regina Madre.

# AD ANGOLEMME.

Vanto siano desiderate dalla Santità di No-stro Signore le prosperità della Francia, e per benefitio proprio di questa Corona, e per . quello, che ne deriua a tutta la Christianità insieme, hà procurato la Santità sua di mostrarlo in ogni occorrenta. E si come niuna cosa fà maggiori le felicità ne' Regni, che la concordia frà le persone Regnanti; così hà desiderato Sua Beatitudine con sommo affetto di veder seguire vn' intiera vnione. frà Vostrà Maestà, & il Rè suo figliuolo . A questo fine hà offerto viuisimi prieghi a Dio di continouo; & hà ordinato qui a me, ch'al medesimo effetto io doue si interporre in nome suo gli offiti, che biscgnassero appresso il Rè, e similmente appresso la Maestà Vostra, com'ho fatto di già più volte. Hora quanta afflittione siano per cagionare nell'animo di Sua Santità i mouimenti, che si preparano in questo Regno, dopo essere vscita Vostra Maestà di Blois, facilmente ella stessa potrà giudicarlo.

Io non hò mancato di sodisfar subito dopo questo. successo a gli ordini di Sua Beatitudine quì co'l Rè, hauendo esortata, e supplicata Sua Maestà con egni efficacia a voler dal canto suo disporsi a quella corrispondent ad'amore, & aquella perfettariconciliatione con Vostra Maestà, che per tanti rispetti · si deue desiderar, che pasi dall'ona, e dall'altra parte . Hò trouata nel Rè vn'ottima dispositione; e non dubito punto, che l'harrebbe mostrata equale ancora Vostra Maesta, s'io hauessi potuto in persona passar con lei un simile offitio. Ma poich'io non posso allontanarmi per hora dal Rè, piglio ardire di supplicare humili simamente Vostra Maestà a degnarsi d'ascoltare in mia vece it Padre Berulle, che viene a trouarla per l'effetto, ch'egli stesso l'esporrà di presenza; & a voler presupporre, che tutto quello, che le sarà detto da lui , escadalla bocca propria di me medesimo . E' di già molto ben noto alla Macstà Vostra il singolar Zelo, e giuditio di questo Padre; ond'io mi son rallegrato infinitamente dell'occasione, che gli è data di venire a trattar con lei. Ne dubito punto, ch'ella non sia per vdir volentieri le sue proposte, e per riceuere benignamente etiandio i suoi consigli, poiche saranno senzadukbio intieramente indrizzati alla gloria di Dio, al ten publico della Francia, & alla sodosfattione

particolare di Vostra Maestà. Spero, che Diobenedirà il suo viaggio, e fauorirà la sua negotiatione: massime douend essere appoggiata a quella del Signor di Bethune, Caualiere di tanta prudenza, e bontà; e che presso la Francia haurà occasione di rallegrarsi, col veder riuniti più chemai gli animi di Vostra Maestà, e del Rè, e legati co'i loro in più stretta deuotione, e fede che mai quegli insieme di tutto il Regno. Del che io prego Diocc'l più intimo del mio affetto. E per sine a Vostra Maestà bacio humilissimamente le mani. Di Parigiti 12. di Marzo 1619.

# Al Signor Paolo Gualdo Arciprete di Padoua.

Espi la partita del Signor Gio: Battista nipote di V S. inanzi alla risolution del partire. Consesso, che il pensier non mi piacque. Esser suggito di Francia, prima che vi sosse si si può dir, giunto? E forse, che non meritan le cose di questo Regno, e di questa Corte d'esser esser si particolare attentione. Che il peregrinare in passi estroni, per non impararui altro, che a saper riserire, tornando a casa, le riuiere, le campagne, le sel ue, monti, le pia ze delle Città, il numero, E il visitito de

to de gli habitanti, ciò non è altro, che un pigliar cognitione di cose mute, & inanimate, e che pascon più gli occhi, che l'animo. Chi và fuori del suo. paese a veder il mondo, voglio che m'osserui principalmente i costumi delle nationi forestiere; le nature de'Rè; le qualità de'loro Consigli; le forze lo-. ros le leggi de Regni; lo Stato della Religione: ccme sia mista l'autorità del comandare con la forma dell'obbidire: come si stiaco'i vicini: qual sia l'humor peccante in ciascun gouerno; e qual sarebbe ilrimedio se vi potesse hauer luogo la medicina. Tali, e sì fatte cose concernenti il gouerno vorrei, che m'osseruassero, e mi possedessero ben le persone, che girano il mondo. Come l'anima a noi dà l'efsere; così il gouerno dà l'essere a Regni. Onde a questa parte bisogna applicar l'attentione, e questa procurar di sapere. Tutto il resto hà del materiale: come in noi pure non hanno moto le membra, ce non inquanto l'anima le fà muouere. Mail gouerno de Regni non può esser compreso in un giorno, ò due. Vi bisogna studio, elo studio vuol tempo. E se tutte queste cose si ricercano in alcuna parte, si ricercano in Francia, ch'è uno Stato sì grande; sì diuiso in materia di Religione ; si spesso agitato dalle discordie civili : c'hà una delle maggiori Corti d'Europa, & vno de più riguardeuoli gouerni del mon-

mondo, con tani' altre sue proprietà degne d'esser considerate, che gli anni non basterebbono per venirne in quella cognitione, che conuerrebbe. Ma sopra tutte l'altre sue qualità proprie, quella delle continoue mutationi, che vi si veggono, è vnica, e singolare. E se per farsi atto a'maneggi publici, niuna cosa può giouar più, che il veder molti publici auuenimenti; cedano pur tutti gli aliri paesi alla Francia, perche la Francia in questa parte può seruir di scuela a tutti gli altri paesi. Qui dunque bisognaua, che il Signor Gio: Battista si trattenesse almen tutto il tempo, che durerà l' Ambasciaria del Signor Contarini . V.S. di già vede, che memorabil caso egli haurebbe potuto osseruar nel principio del suo arriuo a Parigi, in quest'oscita sì inopinatadi Blois detta Regina madre, che genera qui una commotione si graue. Quanto vorrei poter essere co'l nostro Signor Bono! per discorrere così hora con lui di questo successo tanto improvisso, come già due anni sono trattauamo dell'altro sì inaspettato, allhora che pur la Regina si ritirò da Parigi . Grand'accidente sent a dubbio gli parerà questo. Grande per sè medesimo, e maggiore per le publiche conseguen le . E di già qui noi siamo all'armi, & alla vigilia di strani casi, se Dionen hà compassion della Francia. Malascio la Francia, e vengo

e vengo alla lettera di V.S.; che m'è stata resa sì tardi, ch'è una vergogna. E pur s'io desidero l'ali ad alcune lettere, le desidero particolarmente a quelle di lei: tantom'è caro ogni nuouo testimonio dell'amor suo, e tanto gusto m'apporta ogni nucua commemoratione delle cose di Padoua. Quanto al Tcdeschi, ben mi pareua di poter credere, ch'egli non haurebbe hauuto cuore di venir quà. Manè anche si degna più di scriuermi, non che di poetare in mia lode. M'hà tutto rallegrato V. S. con la mentione del nostro Monsignor di Felire. E' un secolo bormai, che il crudel non mi scriue. Bella scusa di quel sito Boreale, per non far la residenza di verno! Io l'hò fatta noue anni in Fiandra, e non mi vi sono agghiacciato. Che s'io torno mai in Italia, aspetti egli pure. Ma sospendo le minaccie per hora. Al Signor Bono mille baciamani affettuofisimi, e mille rinouationi d'inuidia di cotesta sua si dolce quiete di Padona; ch'a me vien fatta parere ogni di più dolce, e dalla prinatione per se medesima, e dalla contrarietà di questa inia sì firepitosa vita di Francia. Et a V.S. prego ogni maggior contente Za. Di Parigi li 20.di Mar 2 1619.

mondo, con tani altre sue proprietà degne d'esser considerate, che gli anni non basterebbono per venirne in quella cognitione, che conuerrebbe. Ma sopra tutte l'altre sue qualità proprie, quella delle continoue mutationi, che vi si veggono, è vnica, e singolare. E se per farsi atto a'maneggi publici, niuna cosa può giouar più, che il veder molti publici auuenimenti; cedano pur tutti gli altri paesi alla Francia, perche la Francia in questa parte può seruir di scuela a tutti gli altri paesi. Quì dunque bisognaua, che il Signor Gio: Battista si trattenesse almen tutto il tempo, che durerà l'Amhasciaria del Signor Contarini . V.S. di già vede, che memorabil caso egli haurebbe potuto osseruar nel principio del suo arrino a Parigi, in quest oscita sì inopinatadi Blois detta Regina madre, che genera quì vna commotione si graue. Quanto vorrei. poter essere co'lnostro Signor Bono! per discorrere così hora con lui di questo successo tanto improviso, come già due anni sono trattauamo dell'altro sì inaspettato, allhora che pur la Regina si ritirò da Parigi. Grand'accidente sent a dubbio gli parerà questo. Grande per sè medesimo, e maggiore per le publiche conseguen le . E di già quì noi siamo all'armi, & alla vigilia di strani casi, se Dionen hà compassion della Francia. Malascio la Francia,

e vengo alla lettera di V.S.; che m'è stata resa sì tardi, ch'è una vergogna. E pur s'io desidero l'ali ad alcune lettere, le desidero particolarmente a quelle di lei: tanto m'è caro ogni nuouo testimonio dell'amor suo, e tanto gusto m'apporta ogni nuoua commemoratione delle cose di Padoua. Quanto al Tedeschi, ben mi pareua di poter credere, ch'egli non haurebbe hauuto cuore di venir quà. Manè anche si degna più di scriuermi, non che di poetare in mia lode. M'hà tutto rallegrato V. S. con la mentione del nostro Monsignor di Feltre. E' un secolo bormai, che il crudel non mi scriue. Bella scusa di quel sito Boreale, per non far la residenza di verno! Io l'hò fatta noue anni in Fiandra, e non mi vi sono agghiacciato. Che s'io torno mai in Italia, aspetti egli pure. Ma sospendo le minaccie per hora. Al Signor Bono mille baciamani affettuosissimi, e mille rinouationi d'inuidia di cotesta sua sì dolce quiete di Padoua; ch'a me vien fatta parere ogni di più dolce, e dalla prinatione per se medesima, e dalla contrarietà di questa mia sì strepitosa vita di Francia. Et a V.S. prego ogni maggior contente Za. Di Parigi li 20. di Mar 2 1619.

Al Padre Pietro Berulle Superior generale della Congregatione dell'Oratorio in Francia, che fù poi creato Cardinale da Papa Vrbano VIII.

#### AD ANGOLEMME.

A fatto un giro la lettera di V.P. prima 📘 📘 d'eßermi resa. Da Turs è andata a Parigi, e da Parigi è tornata a Turs, doue vltimamente io venni per varie occorrente publiche, e per inuito particolare, che n'hò haunto da sua Maestà. Io l'hò letta con sommo gusto; & hòringratiato Dio mille volte del buon termine, in che si truouan le cose della Regina Madre, e c'habbia spetialmente fatto cader tanta parte di questa negotiatione in mano di V.P.; il cui singolar Zelo, e pruden Zapromisero fin da principio quei felici effetti, c'horadi già appariscono. Jo non hò ancora veduto il Re: ma hoggi, ò dimani spero, che potrò negotiare con sua Maestà. Intanto hò hauuta piena notitia dello Stato, in che sono le cose da questa parte; e senza dubbio la venuta costà del Signor Prencipe di Piemonte non potrà se non giouar grandemente per leuar l'ombre , e rimetter la confidenza , e condurre il tutto con maggior facilità all' vltima perfettione. Ren

Ben può credere V.P., ch'io non mancherò di continouare i miei proprij offitij, e che gli farò cospirar eon quelli, che s'interpongono da tutti i buoni : accicche possiamo veder finalmente succedere questa vnione intiera frà il Rè, e la Regina sua Madre, e con la quiete domestica nella Casa Reale, stabilirsi tanto più la tranquillità publica in tutto il Regno. E per sine a V.P. prego ogni vero bene. Di Turs li 14. di Giugno 1619.

# Alla Regina Madre.

#### AD ANGOLEMME

Ome niuna cosa affliggeua più l'animo della Santità di Nostro Signore, che l'vdire quei sinistri incontri, che passanno si à Vostra Maestà, & il Rè suo sigliuolo, e che teneuano sì alterato il riposo di questo Regno: così niuna poteua consolar maggiormente Sua Beatitudine, che l'hauer nuoua dell'accomodamento seguito si che l'hauer nuoua dell'accomodamento seguito si che Maestà loro, e veder tornata insieme la Francia al suo tranquillo stato di prima. L'allegre Za di questo successo è riuscita poi anche maggiore a Sua Beatitudine per hauerne riceuuto l'auuso dalla Maestà Vostra medessima, e con tanti segni di considenza, e d'assetto. Dal congiunto Breue potrà vedere Vostra Maestà quel che le risponde Sua Beatitudine, e dall'annessa lettera, quanto s'honori il Signor. Cardinal Borghese dell'ossitio, che V. M. s'è compiacciuta pur'anche di passar secia. Quest'occassone sà ardito me ancora a pigliar la penna per rallegrarmi con V. M. d'on auuenimento così selice: alche sodisso con ogni senso d'animo più deuoto, e per la consideratione in se del ben publico, e per la privata mia singolar rierenza versola Real persona di lei medessima. Piaccia a Dio, che da questo successo si prospero ne seguan molti altri non meno lieti, e che si à le selicità generali del Regno s'accrescano sempre più le sodissattioni proprie di U. M. E le bacio humilissimamente le mani. Di Turs li 4. di Luglio 1619.

# Alla Regina Madre.

#### AD ANGOLEMME.

Egna inuero della singolar pruden adi Vofira Maestà è la risclution da lei presa di venire a Turs ella stessa, per riunirsi intieramente quì co'l Rè suo sigliuolo. Alla Francianon poteua risplendere giorno più selice di questo. È ben si può credere, che sia per mostrar hora altretan: a allegre La in goderlo, quanto s'è veduto prima ar den-

97

te il suo desiderio nell'aspettarlo. Io assicuro Vostra Maestà, che non potrà essere maggior il piacere, ch'è per riceuerne la Santità di Nostro Signore, e che non saranno state lette gran tempo sà con si gran gusto lettere alcune da Sua Beatitudine, come queste voltime, che le porteranno un'auusso tanto desiderato. Supplico Vostra Maestà a degnarsi di permetere qui hora a me similmente, che sià questi publici applausi, che si rinouano; io possarle apparire il privato mio giubilo, ch'a me in insinto ancora s'accresce, hauend'io preso ardire di sarlo precorrere in questa lettera, sinche più degnamente io possa esprimerlo con la mia propria presenta. E per sine a Vostra Maestà bacio humilisimamente le mani. Di Turs li 18. d'Agosto 1619.

### Al Gran Duca di Toscana.

L'ritorno della Regina madre appresso il Rè suo figliuolo hà rallegrato infinitamente i cuori di tutta la Francia. Nè si può dubitare, che Vostra Alte Zaper tanti rispetti, e di Regno, non sia per farne suo proprio ancora, e de suoi Stati il piacere. Io vengo perciò a passar quel deuoto offitio di congratulatione, che debbo con V. A. d'un si importan-

te, e sì desiderato successo; a procurare il quale, si come la S.º di N.S. non poteua hauer l'animo più disposto, così non poteua essere più essicace l'opera, che s'interponesse a questo since dame in nome suo. Con ottima sanità giunse quà la Regina hieri l'altro, e dal Rè sù riceuuta con ogni dimostratione più viua di rispetto, e d'amore. Io prego Dio, che quanto V. A. goderà di questo auuenimento sì prospero della Francia, tanto la Francia possa goder di qualch'altro, che aggiunga nuoue prosperità a V. A. E per sine le l'acio humilisimamente le mani. Di Turs li 7. di Settembre 1619.

# Al Signor Caualier Marini.

A PARIGI-

P Erche non vidi V.S., il mio Sig. Caualiere, al mio partir per Fontanableò! che senz'altro v'haurei, ò condotto meco, ò rapito. Se ben credo, che il vostro venire sarebbe sta:o effetto di volontà, e non di forza; stimandio che sareste venuto volentieri a veder Fontanableò, che ticne il primo luogo stale case Reali, c'hanno i Rè di Francia in campagna. Ma se non hò potuto goder la vostra conuersatione, hò goduto almen quella de vostri versinell'armonia della vostra cloce Sampogna. Per istrada questo è stato

stato il mio gusto; & hora, che stò fermo, questa è la maggior ricreatione, ch'io habbia . O' che vena! ò che purità! o che pellegrini concetti! Ma di tant'altri vostri componimenti, che sono di già, ò finiti, ò in termine di finirsi, che risolution piglierete? Gran torto inuero fareste alla gloria di voi medesimo: alla liberalità d'un Rècosì grande: alla Francia, & all'Italia cospiranti in un voto stesso, ò più tosto emule nella participatione de vostri applausi, se ne differiste più lung amente la stampa. Sopra tutto ricordateui, il mio Canaliere, di gratia (come tante volte v'hò detto ) di purgar l'Adone dalle lasciuie in maniera, ch'egli non habbia da temere la sferza delle nostre censure d'Italia, e da morir più infelicemente al fine la seconda volta con queste ferite, che non fece la prima con quelle altre, che fauolofamente da voi saranno cantate. Confido però, che non vor rete essere homicida voi stesso de vostri parti . Frà tanto goderemo il suono di questa soaue Sampogna. In fronte della quale, perche hauete voluto voi porre quella lunga lettera, ò più tosto Apclogia, all' Achillini, & al Preti? Troppo hauete allassata la vostra virtù: e troppo honorato il liuore de' vostri maleuoli. Ali inuidia il maggior cassigo è il disprezzo; e mai saetta non feri il Cielo. Chi è giunto alla vostra eminen a, non deue far caso alcuno

di quattro, ò sei ombre vane, che non concorrono acomuni applausi di tutto il theatro. Chi mi trouerete voi di grand'huomini antichi, ò moderni in qualsuoglia professione, ch'in sua vita non habbia haun to de gli emuli ? E frà i Poeti , lasciando i più antichi, e parlando de più moderni, che noi medesimi hab biam conefciuti, il Taffo, & il Guarini, non hanno prouato anch'e si i denti della malignità, e dell'inuidia? E nondimeno, chi siricorda più dell'oppositioni fatte a'loro Poemi , o chi non se ne ride? Viuono bora, che sono morti; e così è succeduto a gli altri grand'huomini in lettere, ò in arme, & in og ni altra professione, e scienza. La posterità insomma è quella che dà la vita, e la morte a gli ingegni; di là ne vien la vera sentenza; e da quel tribunale incorrotto, & incorruttibile bisogna aspettarla. E tanto basti in questa materia. A bocea il resto. Se ben'io penso di fermarmi qui in Melun tutta la fettimana pre sente, per godere un poco più questa buon'aria, e quefo bel sito. A Fontanableo son di già stato una volta, e dimani vi tornerò. Gran casa inuero, e degna d'un tanto Re! Benche sono più case insieme, aggiunte l'una all'altra in vary tempi fent a ordine alcuno; onde di tutte viene a formarsi una vasta mole indigesta, e confusa: ma questa medesima confusione è piena di grande Za, e di maesta. Il sito è basso,

& hà più tosto dell'horrido; massime in questo tempo, che la campagna non è ancora verde. Giace in me? zod'vn' ampia foresta, e s'al Zano intorno alla casa varie colline coperte di sasi, che sì come non rendono frutto alcuno alla terra, così non porgono diletto alcuno alla vista. La foresta è piena di cerui ; e perche questa è la caccia, che più frequentano i Rè di Fran cia, perciò vien nobilitato questo sito, poco nobile per se stesso, da sì vasta habitatione, e sì maestosa. Non vi mancan però giardini belli simi; & oltre alla pri ma fontana, che diede il nome alla casa, ve ne sono molte altre, che l'abbelli scono grandemente. Ma perche non date una scorsa quà voi medesimo? Giungerete anche a tempo di veder più d'una volta Fontanableò prima, ch'io torni a l'arigi. Intanto da questamia lunga lettera, e scritta in conualescenza, V.S. vedrà il piacere, ch'io hò preso in participar della sua conversation di lontano, già che non hò potuto d'appresso. E per fine le prego ogni bene, e contento. Di Melun li 7. d'Aprile 1620.

Al Signor Prencipe di Vademonte.

#### A NANSì

Ome V. E. in ogni viriù hà superata l'aspettatione della sua età, così hà voluto anche vin cerc, si può dir, se medesima nella generosa risolutio-G 3 ne ne d'andare in sì teneri anni a trauagliar nell'armi in Germania. Ma poiche U. E. nel pigliarla si muo ue da vn fine sì degno, com'è il seruir alla causa Cat. tolica; perciò non si può dubitare, che Dio non sia per somministrarle, e sor le sopra l'età, e sortuna superiore adogni pericolo. Uada ella dunque selicemente, chio spero di veder riceuuto poi quà il suoritorno da applausi anche molto maggiori, che non sono hora questi, che accompagnant la supartita. Rendo a V. E. intanto quelle più viue gratie, che posso della cortessissima lettera, ch'ella s'è compiacciurà di scriuermi in questa occasione. E le bacio per sine con ogni maggiore affetto le mani. Di Parigi li 15. d'Aprile 1620.

# Al Signor Prencipe di Bozzolo

## A BOZZOLO.

Amorte di Monsig. Vescovo di Mantona, che sia in gloria, hà privasa la Chiesa d'un gran Prelato, la Casa di V. E. d'un grand'ornamento, e la mia d'un Signore, e parente, che da tutti quei del mio sangue era riverito con sommo affetto. Mapoiche da Dio viene ogni caso humano, bisogna anche sottoporre al suo divino volere tutte le considerationi, che porta sico il viuere, Silmorire. A V. E. io rendo in-

## Del Cardinal Bentiuoglio.

do infinite gratie della parte, ch'ella hà voluto darmi di questo successo, che quanto porta in sè di mestitia, altretanto è accompagnato da me con viuo senso di condoglienza. Quì ella trouerà in me sempre volontà pari all'obligo, ch'io hò di seruirla. E per sine aV. E. bacio assettuosamente le mani. Di Parigi li 22. d'Aprile 1620.

## Al Signor Cardinal Borgia.

#### A ROMA.

Oparty sì obligato a fauori , che mi fece in Fiandrail Sig. Don Inico fratello di V.S. Ill. ... , & a quelli, che si degnò di compartirmi nella Corte di Ro ma ella steffa, ch'io debbo desiderar sempre ogn'accre scimento di grande ZZa alla loro Casa, e rallegrarmi con sommo affetto di vederne i successi. Pieno di con seguenZe importantisime è questo d'essere destinata alpresente V.S. Ill. da Sua M. Cattolica al gouerno del Regno di Napoli . E non sò inuero qual campo più degno potesse aprirsele per essercitar la sua sin golar pruden a, evalore, e per farne hora goder quelle pruoue a si nobil Regno, ch'ella in Roma n'hà fatte apparir in tante occasioni a così gran Corte. Supplico V.S. Ill. a gradir quest officio di deuota congratulatione, ch'io vengo a passar con lei nella presenpresente occorrenza; & a continouarmi l'honor di prima della desideratisima sua protettione, e gratia. E qui per fine le bacio humilissimamente le ma ni. Di Parigi li 23. d'Aprile 1620.

Al Signor Tobia Mattei, Gentilhuomo Inglese.

### A BRYSSELLES.

Elle amicitie ,chi più si ricorda ,più ama . Dunque cedami V. S. in affettione ,poiche fàvn secolo hormai, ch'a me non giunge più segno alcun della sua; là doue in diverse maniere io n'hè dati molti a lei della mia. An li posso dire d'essermi trasformato con l'animo nella persona sua propria in questi vltimi tempi . A questo modo passai con V.S. in Inghilterra; fui in Londra; corfii pericoli del giuramento; ne riportai con lei poi una gloriofa vittoria, e con lei al fine tornai in Fiandra, e mi truo uo hora con l'animo in fua compagnia pur similmen te in Brusselles . Manon voglio creder però , ch'ella nel suo silentio ancora, non parli frà se stessa di me qualche volta. Hora io scriuo a V.S. per occasione della venuta costà del nostro Sig. Daniele; che sarà lettera animala, e supplirà con la viua voce doue mancasse questa mia scritta . MaV. S. ch'è vn'Vlisse Inglese, quando vorrà ella stessa dar una scorsa nuona-

nuouamente quà in Francia? Venga di gratia mentr'io son quì . Se ben qualch' altro m'hà detto, ch'ella non vuol più nè ui aggi, nè (orti: e che non pensa ad altro, che a godere una uita quieta. Se ciò fosse uero, ò quanta inuidia le porterei! Quanto desidero anch'io di far da qui inan Li mio il tempo, che sì lung amen te hò speso sin'hora per altri! Gli anni uolano, il mio Signor Tobia, e la uita nostra con loro. Come ne siumi un'onda porta uia l'altra, sen a più far ritorno: così nella uita humana un giorno fà sparir l'altro, e non rinasce mai più quello, che tramontò . Vorrei dunque, sen l'aspettar di uantaggio, poter anch'io fuori di questa scena di cose publiche uiuere a me stes 6,8 alla tranquillità mia priuata. Ma faccia Dio . Ch'alla legge della sua uolontà bisogna sotteporre l'ubbidien La de nostri sensi. E per fine a V.S. bacio le mani. Di Parigili 19. di Maggio 1620.

## Al medesimo.

#### A BRYSSELLES.

On più guerra frà i nostri affetti, il mio Sig.
Tobia. Hanno di già combattuto a baftan-Za. E poiche il suo non uuol cedere al mio, resti la uittoria del pari. E ben può creder V. S. ch'a me non dispacerà di riceuer da lei un'egual contracambio d'amore. presente occorrenza; & a continouarmi l'honor di prima della desideratisima sua protettione, e gratia. E qui per fine le bacio humilissimamente le ma ni. Di Parigili 23. d'Aprile 1620.

Al Signor Tobia Mattei, Gentilhuomo Inglese.

#### A BRYSSELLES.

Elle amicitie ,chi più si ricorda ,più ama . Dunque cedami V. S. in affettione ,poiche fàvn secolo hormai, ch'a me non giunge più segno alcun della sua; là doue in diverse maniere io n'hè dati molti a lei della mia. Anzi posso dire d'essermi trasformato con l'animo nella persona sua propria in questi vltimi tempi . A questo modo passai con V.S. in Inghilterra; fui in Londra; corsii pericoli del giuramento; ne riportai con lei poi una gloriofa vittoria; e con lei al fine tornai in Fiandra; e mi truo uo hora con l'animo in fua compagni a pur similmen te in Brusselles. Manon voglio creder però, ch'ella nel suo silentio ancora, non parli frà se stessa di me qualche volta. Hora io scriuo a V.S. per occasione della venuta costà del nostro Sig. Daniele; che sarà lettera animala, e supplirà con la viua voce doue mancasse questamia scritta. MaV. S. ch'è vn'Vlisse Inglese, quando vorrà ella stessa dar una scorsa nuona-

nuouamente quà in Francia? Venga di gratia mentr'io son quì . Se ben qualch' altro m'hà detto, éh'ella non vuol più ne ui aggi, ne (orti: e che non pensa ad altro, che a godere una uita quieta. Se ciò fosse uero, ò quanta inuidia le porterei! Quanto desidero anch'io di far da qui inan li mio il tempo, che sì lung amen te ho speso sin hora per altri! Gli anni uolano, il mio Signor Tobia, e la uita nostra con loro. Come ne fiumi un'onda porta uia l'altra, sen a più far ritorno: così nella uita humana un giorno fà sparir l'altro, e non rinasce mai più quello, che tramontò. Vorrei dunque, sen?'aspettar di uantaggio, poter anch'io fuori di questa scena di cose publiche uiuere a me stes so, & alla tranquillità mia privata . Ma faccia Dio . Ch'alla legge della sua uolontà bisogna sotteporre l'ubbidien La de nostri sensi. E per fine a V.S. bacio le mani. Di Parigi li 19. di Maggio 1620.

## Al medesimo.

#### A BRYSSELLES.

Nonpiù guerra frà i nostri affetti, il mio Sig.
Tobia. Hanno di già combattuto a bastan-Za. E poiche il suo non uuol cedere al mio, resti la uittoria del pari. E ben può creder V. S. ch'a me non dispacerà di riceuer da lei un'egual contracambio d'amore. d'an ore . Hieri io riceuei la sua lettera; & hoggi io scriuo alei nuouamente. Quanto allibro Spagnuclo dell' Audifilia, accetto l'offerta, e n'aspetterò quanto prima l'esecutione. Qui non se ne truouano; e benche ce ne fossero , l'esemplare di V. S. porterà seco lo spirito non solo di chi l'hà composto, ma di chi l'hà letto, e sarà maggiore per conseguen a il frutto, che farò nel leggerlo anch'io. Son ualent'huomini ueramen te gli Spagnuoli nelle compositi oni spirituali; e non sò come la lingua ancora porta con sè maggior peso con la sua grauità per imprimer le cose. D'Italia nondimeno il nostro Bellarmino fà godere anche la suapietà nelle opere spirituali, come hà fatta sentir la dottrina in quelle di controuersia. Hora è uscita una sua operetta dell' Arte del ben morire, che certo mi pare utilissima. Insegna aben morire insommu; arte senza dubbio Regina dell'arti, perché non succedendo ben questa, che giouerebbe l'hauer anche più perfettamente poste inopera tutte l'altre ? Come. chi hà superato mille scogli , e tempeste in mare non tuò dire d'hauer nauig ato felicemente se prima non giunge in porto; così frà l'onde, e le procelle de cafi humani alcun non si vanti del viuere sino all'esito del morire. Mando vn'esemplare dellibro a V.S., pctend'io credere, che non le ne sia capitato sin'hora alcuno. Nel resto perche da lei mi si niega d'hauer pa;te in

te in cotesta soaue quiete, nella qual mi significa di voler viuere da qui inanzi? Quant'io la conoscopiù desideravile di quest' altra vita si strepitosa, e sì torbi da de'maneggi publici, e delle Corti, tanto ne cresce ogni di più in me il desiderio. O' giorno selice, se mai vi giungo! Ma nonpiù. Che il pensar troppo alla priuatione, conuerte il desiderio spesse volte in tormento. E per sine aV. S. bacio le mani. Di Parigi li 4. di Giugno 1620.

## · Alla Regina Madre.

#### AD ANGIERS.

Nsmita s'ul' allegre La, che senti l'anno passato la S." di N. S. in vedere, che si sossi suona riconciliatione si à V. M., Gil Re suo sigli-uolo nell'abboccamento loro di Turs. Sperò allhora in particolare la Santità sua, che V. M. so se in bre-ue per venire a sermarsi appresso la persona del Rè, e ch'a questo modo bauesse ad apparir tanto più l'unicne de cuori loro con quella delle persone; G'a consirmarsi tanto più la pace del Regno con quella della Ca sa Reale. Hà poi ueduto sua Santità, e con grandissima afstition d'animo, che non solo non è seguito sin' hora un bene tanto desiderato, ma ch'an' i le prime dissilen e sono andate risorgendo, e dalle dissidente i seri-

i pericoli pur'anche di prima; anzi tanto maggiori, quanto sempre dopo le infirmità sono più pericolose le ricadute. Dunque mi comandò vitimamente Sua Santità, ch'io facessi quì co'l Rè in nome suo quegli offity, cherichiedeua una materia così importante. Ond in conformità di quest'ordine io parlai pochi di sono a Sua M., el'esortai, e pregai con ogni più viua instanta a procurar dalla parte sua di rimettersi in ogni migliore intelligenz a con U. M. . Raptresentai al Rè quanto ciò era douuto a Dio, alla natura, al suo Regno, alla Christianità, alla Religione quì in Francia, & alla medesima Religione fuori di Francia: ma particolarmente hora in Germania, done gli heretici procuran d'opprimerla, e done sua Maestà hà promesso con segni di tanta pietà di soccorrerla; il che sarà quasi impossibil, che segua, men tre durino queste divisioni domestiche del suo Regno. Il Rè mi ristose, c'haueua procurato sempre di dare ogni sodissattione a V. M.; che sapeua di non ha-. uer mancato mai di renderle il douuto honor', e ri-Spetto; che più volte prima l'haueua inuitata a voler venire appresso di sc, e pur di nuouo hora per trè uolte co'l Sig. di Blenuille; e concluse, che non desideraua cosa maggiormente, che di viuere in ogni più per fetta corrisponden (a, & vnione con lei, e di fargliene apparire ogni più affettuoso, e più chi aro segno. Que-

Questo su l'offitio, ch'io feci in nome di Sua Beatitudine co'l Rè, e questa la risposta, che da sua Maestà mi fudata. Hora fer sodisfare all'intiero comandamento di Sua Beatitudine resterebbe, ch'io medesimo potessi passar l'istes so officio con V. M. . Mapoiche le presenti occorrente mi ritongono qui appresso il Rè, supplirò con questa lettera a quel ch'io non posso con la persona. Vengo perciò a rappresentar parimente aV. M. le considerationi accennate di sopra, per le quali sua Santità l'esorta, e la pregaconogni affetto po sibile a procurar dalla parte sua dirimettersi in quell'unione di sensi, e di uolontà co'l Re suo. figliuolo, che richiedon tanti rispetti, e del seruitio particelare di questo Regno, e del ben publico della Christianità; e sopra ogni cosa ad euitar per tutte le uie possibili ( com'io hò ricordato similmente quì al Rè) ogni occasion di uenire all'armi . Niuno sà meglio di V.M. qual sia la natura de monimenti ciuili: quanto resti priuo di libertà, dopo es sere cominciati, chi fu prima libero a cominciargli, e quanto sian pernitiosi ugualmente a'uincitori, & a'uinti. Delche fanno hoggidì una deplorabil fede le piaghe della Francia medesima; es sendosi introdotta particolarmente quì l'Heresia frà l'armi ciuili , e co'l fauor di quest'armi hauendo precurato poi sempre di crescer maggiormente, e di stabilirsi . E ben conosce U.M.

U. M., che non potena essere inuiato qua dentro alcun più graue castigo di questo; sapendo ella molto meglio di me , che non tendon quì ad altro gli heretici,ch'a formare un gouerno di Republica direttamen te opposto alla Monarchia temporale del Rè, nel modo, che n'han formato di già un'altro direttamente contrario alla Monarchia spiritual della Chiesa. Come dunque frà le guerre ciuili, e massime frà le discordie del Corpo Cattolico di questo Regno è nata in esso, e cresciuta sempre più l'Heresia, così con la pace publica, e particolarmente con l'unione dell'istesso Corpo Cattolico , s'hà da procurare d'abbassarla, e distruggerla, e di quest' vnione deue esser l'anima il Rè: fatto vna cofa stessa con V. M. . Queste son le considerationi, c'hà poste inanzi, prima a se medesima sua Beatstudine, ec'hà voluto poi, ch'io rappresenti in suo nome al Re, & a V. M. . Io haurei desiderato infinitamente, com hò detto, di venire in persona a mettere in esecutione quest'offitio publico, & a dar qualche segno anche in tale occasione aV. M. della prinata mia rinerente scruitù verso di lei . Ma poiche ciò non mi vien permesso, hò pregato Monsig. l'Arcinescono di Sans a compiacersi di sodisfare al primo officio in mio nome, e d'entrare aparte etiandio del secondo; e perciò supplico riuerentemente V. NI. a degnarsi di prestargli quella sede,

de, che presterebbe a me stesso: E certo che Sua Beatitudine sentirà gusto particolare di veder, che il Rè habbia posta in mano di Soggetti così eminenti, come son questi, c'hora inuia a trattare con la M.V., ed'vn Prelato massime così degno, com'è Monsig, di Sans, vna negotiatione delle maggiori senza dubbio, che gran tempo sà si presentassero in questo Regno. Io prego Dio, che la saccia riuscir selice: e ch'a V. M. conceda ogni prosperità più desiderabile. E per sine le bacio humilissimamente le mani. Di Parigi li 3. di Luglio 1620.

## Al Rè Christianissimo.

On poteua succedere a V. M. cosa di maggior gloria, che dopo essersi vedute correr vittoriose le sue armi, si vedes se quasi ad un tempo restar delle proprie armi di lei vittoriosa la suapietà. Che tutto questo hà fasto apparir V. M. in pochi giorni, abbattendo ogni oppositione, e vincendo, si può dire, l'istessa vittoria, con l'hauer poi data la pace al suo Regno; e stabilita una riunion sì felice con la Regina sua madre. Onde si potrebbe stare in dubbio, qual di due Rè così memorabili habbia voluto hora imitar maggiormente V. M.; ò il Rè suo padre nella gloria dell'armi: ò il Rè San Luigi, di cui clla

....

ella porta il nome, nell'eminen a della pietà. Io che preueggo l'allegre Z.a., che la S.' di N. S. è per sentire di così satti successi, vengo a rappresentarla sin da hora alla M. V. per vna delle maggiori, che la Santità sua habbia prouate mai, & ardisco insieme d'aggiungere a quest offitio publico il mio privato in segno della mia devotisima scruitù verso di lei. Colmi Dio Nostro Signore queste selicità presenti della M. U. d'altre nuove, e più grandi nell'auvenire. E le bacio humilisimamente le mani. Di Parigi li 16. d'Agosto 1620.

# Al Signor Cardinal di Retz.

#### ALLA CORTE.

A combattuto meglio V.S. Ill. con la for La de consigli, che non han fatto gli altri con quella dell'armi. Onde non è marauiglia se principalmente co'l me Lo d'essi è poi seguita vna pace la più desiderabile per la Francia, che si potesse godere. Di questo successo, che risulta in si grand'honore di U.S. Ill. io mi rallegro quanto più affettuosamente posso con lei, e prego Dio, che ne renda ogni di più selici le conseguenze publiche al Regno, & all'Ill. persona sua la private. La venuta della Regina hora a Turs mi sa sperare, che potrò presto anch'io trouarmi

Al Padre Berulle Superior Generale della Congregatione dell'Oratorio in Francia.

#### ALLA CORTE.

Abbiamo pur finalmente la pace ; che ne sia ringratiato Dio mille volte . Grandi , & inaspettate sono sempre inuero le nouità della Francia. Maio per me non sò qual maggiore, e più inaspettata potena succeder di questa, poiche s'è veduto, ch'un giorno stesso hà data la guerra, e la pace al Regno. To ho sentito grandissimo gusto in particolare di quanto m'hà scritto U. P. intorno alla risolutione scambieuole del Rè, e della Regina sua madre di non voler separarsipiù da quì inanZi. Che senZa dubbio si come la separatione dell'anno passato haueua fatti nascere i nuoui mali; così il viuer congiunte hora insieme le Maestà loro, sarà il vero rimedio da quì inan li per eustargli. Degno di gran lode inuero è il Sig. Prencipe di Condè, mà particolarmen-

## 1.14 Raccolta di lettere:

te il Sig. Duca di Luines in hauer fatti si buoni offity, & impiegata si viuamente la sua autorità appresso il Rè, perche le cosè terminasse on el modo, c'han fatto; e par, che sipossa credere per ogni rispetto, chi Vimena, & Epernon habbiano anch'essa gor der del benessitio di questa pace. Nel qual caso non è dubbio, she mai non si presento più bella occasione d'vonir tant' armi, e d'auantaggiar quì le cose in comu ne servitio della (hiesa, e del Rè. Piaccia a Dio d'anssirar buoni consigli a quelli, che più possen dargli assua Macsa. Adempiro preso di presenta anch'io le mie farti; e sò che V.P. non la sciera desiderare in sì opportuno tempo le sue. E per sine le prego ogni maggior cotete za. Di Parigi li 21. d'Agosto 1620.

#### Al Re Christianistino

Lle vittorie di V. M. Dio riferuauailmage gior colmo in Bearne; el hà condotta perciò in quelleparti, come di fuaman propria sperche me seguissero quei selici, e gloriosi essetti, che seme veggono. V. M. con la Real sua presenta in un subisso hà restituito il delito culto a Dio; l'honore antico a gli altari; i beni di prima alla Chiesa; e la licottà della Religione al pacse. Et hauend'ella satta trionfar la pieta, hà voluto, ch'al medesimo tempo triensi.

trionsi etiandio la giustitia; e con tanto vantaggio della propria Reale sua autorità, che può nimanen in forse qual habbia preceduto, ò il servitio, che Vostra Maestà in quest'occasione ha reso a Dio, ò la ricompensa, che Dion'ha fatta godere a U.M. . E ben s'évoeduto bora, come in tant'altre occorrenze, quanto vadan congiunte infieme la caufa della Chie fa, equella di Vostra Maestà, e quanto l'una cospiri sempre al vantaggio, e fauor dell'altra. Il comun giubilo di Parigi, e del Regno per si importanti successi sa ardito me ancora a manifestare il mio proprio nella presente occasione a Vostra Maestà oò l meZZo di questa lettera, piena d'humilissimo offequio verso di lei . Se ben dall'altra parte mi muoue anche molto più l'obligo di douerle rappresentar sin dahoral'allegre Za, ch'è perriceuerne la Santità di Nostro Signore, che sarà infinita, senza dubbio, & inesplicabile. Io prego Dio, che conceda a Vostra Maestà un lunghissimo corso di vita; e ch'a misura dell'accrescimento de gli anni, accresca in lei sempre ancora le felicità de successi. E le bacio humilissimamente le mani . Di Parigi li 26. d'Ottobre 1620.

Alli Monfignori Vescoui di Lescar, & d'Oleron.
IN BEAR NE.

Opo cinquanta anni di tenebre è piaciuto pur finalmente a Dio di restituir la luce al Bearne, e di far giunger quel giorno tanto desideran to dalle S S. VV. R. ... , da gli altri Ecclesiastici , e (attolici del paese, e da tutti i buoni generalmente in tutte l'altre parti del Regno. All'errore è succedutala verità; alle cuthedre di pestilenza, quelle della pura dottrina; a' falsi pastori, i Prelati legitimi; all'Heresia, la Religione; alla (hiesa insomma è sta to resoil suo dritto, e co'l dritto della Chiesa è rientrato parimente il Rè in quello della Reale sua autorità. E perche tanto più apparisse la dinina prouiden Lain questi felicisimi auuenimenti, Dio, c'hà dato al Rè non meno il Zelo, che il nome gloriosisimo del suo progenitor San Luigi, hà voluto operargli per le mani proprie di Sua Maestà, e con circonstanze tali, ch'una supera l'altra di marauiglia. Lodatane siadunque la divina bontà mille volte, e mille gratie gliene sian rese. Di tutti questi successi io vengo a rallegrarmi quanto più viuamente posso con le SS. VV. R. me, & a renderle certe, che non cede horapunto la mia allegrel za di vederle rimef-Se nelse nelle dignità, beni, e carichi delle lor Chiese, al desiderio sì viuo, che prima n'hò hauuto in me slesso, & a gli offity tanto efficaci, che n'hò passati qui continouamente in nome della S.ª di N.S. . A Sua Beatitudine io darò conto del tutto, e sò, che ne renderà gra tie particolari a Dio, e che commenderà particolarmente il Zelo, che le SS. UU. R. me hanno mostrato in tutto il corso di questo negotio, c'hora hà terminato in si grand'honore delle lero persone, e seruitio del gregge loro. Resta al presente, che nel pascerlo, e gouernarlo sia v sata quella diligen Za, che richede l'essere stato sì lungo tempo senZa i veri pasteri; nel che sò che non mancher anno le SS. VV. R. " d'adempire intieramente le loro parti . Intanto io vengo ad offerir loro di nuouo le mie quì, & in Roma per tutto quello, che potessi fare in questa Corte, ò in quella nelle presenti loro occorrente. E per fine alle SS. VV.R. me bacio affettucsamente le mani . Di Parigi li 26.d' Ottobre 1620.

# Al Signor Cardinal di Retz.

#### ALIA CORTE.

Mcono al Rèle vittorie prima nel suo Configlio. Onde ogn'un può vedere quanta parte haur à hauuta V. S. Ill.™ in quella, c'hà riportata H 3 Sua

Sua Maestà per colmo delle altre precedenti, con la fua andata in Bearne. Il Gentilhuomo spedito quà è venuto a trouarmi d'ordine del Sig. Duca di Luines, e m'hà dato pieno ragguaglio di quanto era succeduto sino alla sua partita. Egli m'hà detto frà l'altre ccfe, c'hauea veduto V.S. Ill." in Nauarrino; di che io mi son rallegrato molto, poich'ella a questo modo non solo si sarà trouata al consultare, ma all'efeguire un fatto così importante, com'è l'effer venuta in mano del Rèvna Pia Za di tal momento. E questa, e l'altre attioni di Sua Maestà così magnanime, e così pie, hanno riempito d'allegre Zza Parigi, e lamia propria è in quel grado, che V.S. Ill.... può imaginarsida sè medesima. Sarà infinita similmente quella di Sua Beatitudine; e vorrei, che le mie lettere haue sfero l'ali per volare aportarle subito le nuoue di successi così felici in fauor di questa comune causa della Chiesa,e di Sua Maesta. Col più viuo dell'animo io me ne rallegro quì hora con V. S. Illustri sima, & aspetterò di sodi sfar poi meglio a quesi'efficio con la presenta. Elebacio humilissimamente le mani. Di Parigi li 28. d'Ottobre 1620.

Alla Santità di Nostro Signore Paolo V.

Ominciò Uestra Santità con benignissimo eccesso, sin dal principio del suo Pontificato a farmi

a farmi goder le sue gratie; e con nuoui cumuli bà voluto ecceder benignamente pei sempre in continonarmele. Maè sì grande quella, ch'io ri ceuo hora con la dignità del Cardinalato, che quanto più scuopre in ciò Vostra Santità l'infinita humanità sua verso di me, tanto meno truouo io parole da potere in quest'occasione mostrare il douuto mio riconoscimento verso di lei . Con un silentio dunque pieno di riueren [ a io vengo a confessar solamente quell' obligo, che per la sua grande Za non posso esprimere; e spero nel resto, che Dio mi concederà d'esercitar questa dignità, e con tanto Zelo verso la Sede Apostolica, e con seruitù sì deuota verso la Santità Vestra, ch'ella non habbia a pentirsi d'hauer si benignamente, voluto, e fauorirne la mia persona, & ornarne insieme tutta la mia famiglia. Intanto appresso a quest'honor singolare, io non riverirò meno l'altro di vedermi promosso a grado così eleuato da Pontefice così eminente; che fu giudicato degno del carico Pon tificale molto prima di conseguirlo, e c'hà fatto godere alla Chiefa ogni felicità maggiore poi nell'amministrarlo. E per sine a Vostra Beatitudine bacio con ogni humiltà i santissimi piedi . Di Parigi li 31. di Genaro 1621.

# Al Signor Cardinal Borghele

#### A ROMA.

Ome V.S. Ill." co'l benigno suo patrocinio si compiacque di sarmi conseguir prima le Nuntiature di Fiandra, e di Francia; così io riccno sco hora principalmente du suoi benignissimi offity, l'honor del Cardinalato, che la S." di N.S. Fè degna a di collocar nella mia terfona. In modo che puo ben comprender facilmente V. S. Ill. da se medesima di quanti ol lighi io mi trucui legato con lei, e quanto io sia tenuto a seguitar sempre più la sua vo Tontà, che la mia. Questi sensi, che m'abbondan nel cuore, non sipossono esprimere con la penna, onde non doura maranigliarsi U.S. Ill. , che mi manchino i termini proportionati per renderle quelle gratie, c'haurebbe hora a portar con se questa lettera in riccnescimento di tanti benefity, e fauori . Io prego Dio, ch'al difetto delle parole mi faccia supplir in più degna forma con le opere; e ch'insieme con l'accresci= mento di questa dignità m'accresca le occasioni di far apparire sempre più la deuota mia gratitudine verso V.S. Th. Ele bacio humilissimamente le mani . Di Parigili 31. di Genaro 1621.

## Alla Maestà dell'Imperatore.

Morì l'anno passato in seruitio di U.M. il Marchese Bentiuoglio mio Nipotese niuna - cosa tanto gli dolse morendo, quanto di non hauer po-. tuo più lung amente seruirla. Io, ch'al pari di lui hò por:a:a sempre una singolar deuotione a V.M., ven go hora in segno d'humili simo ossequio a darle parte della mia promotione al Cardinalato, & a supplicarla insieme a voler degnarsi d'essercitare in modo co'i suoi comandamenti questa mia dignità, ch'io possa manifest armele così deuoto anch'io nella professione Ecclesiastica, come esso mio Nipote se le dichiarò nella militare. Benche non i rispetti privati, ma i publici fan nascere in me principalmente questo desiderio si viuo di servire V. M.; la quale da Dio, su inalzata all'Imperio, perch'ella hauesse a far la caus sa della Chiesapiù sua, che la sua medesima; e perche in fauore dell' una, e dell'altra congiunte insieme, ella hauesse a conseguir poi, e co'l Zelo quasi più che con l'armi, quelle tante, e sì gloriose vittorie, c'hariportate . Supplico V. M. apersuadersi, che sicome qui appresso il Rè Christianissimo io nen hò man cato di seruirla in tutte le cocorrenze, che mi son na te, e massime l'anno adietro, quando su spedito quà il Conte di Firstemberg suo Ambasciatore stracrdinario, così non mancherò in Rema di sare il medestmo in tutte quelle occasicni, che totranno più sar apparire in quella Corte la mia somma riverenza ver so il gloriosissimo nome suo. E per sine a U. M. bacio bumilissimamente le mani, pregando Dio, che la colmi di tutte le maggiori, e più desiderabili selicità. Di Parigi li 10. di Febraro 1621.

#### Al Rè Cattolico.

A hauuto fortuna la Casa mia d'impiegar molti huomini in seruitio di V. M. nel suo Reale esercito in Fiandra, e n'hà veduto ancora morir più à vnoin quella guerra nelle battaglie. Hebbi poi occasione anch'io d'escreitar con la mia Nuntiatura in quelle Prouincie la propriariuerente mia ser uitù versola M.V.; & in questa pur'anche in Franciaho procurato sempre di fare il medesimo done l'ò potuto, e di renderne ogni più viuo segno quì a suoi. Ministri, e particolarmente alla Regina Christianissima sua figliucla. Per continouar tuttauia quelle dimostrationi, ch'ioposso del mio deuotissimo ossequio verso V. M., io vengo parimente hora a darle conto dell'henor, ch'è piacciuto alla S. di N. S. di collocar nella mia persona,co'l promuouermi alla dignità

dignità del Cardinalato. Supplico V.M. a degnarsi di gra ir quest'ossitio benignamente, e di restar perfuasa, ch'ionen ambirò meno di poter mostrare la mia devotione verso di lei da quì inanzi nella (orte di Roma, di quel, ch'io habbia satto per l'adietro nelle altre di Fiandra, e di Francia. E ben si può riputare a ventura il servire a gli interessi della Real sua Corona, che sà suoi propri sempre quei della Chicsa; e ch'alla propagatione della pietà, sempre hà indrizzata quella de Regni. Io prego Dio, ch'a V.M. conceda ogni grande za, e selicità maggiore. E le bacio humilisimamente le mani. Di Parigi si 12 di Febraro 1621.

#### Al Screnissimo Cardinal Infante.

#### A MADRID.

A promotione di V. A. al Cardinalato colmò d'honore il Sacro Collegio. Onde chi entra in quell'Ordine non può desiderar cosa più, che di serui re vin Prencipe, che l'hà tanto illustrato. 10 che per benignità di Sua Beatitudine vi sono stato hora introdotto, vengo al medessimo tempo a dedicar con ogni riuerenza maggiore la mia seruitù a V. A., & a supplicarla, che voglia darmi occasione di farla apparire con sì viui, e sì deuoti segni nelle opere, comè

viua, e deuotal efibitione, che ne fohora con questa lettera. E pregando Dio, che conserui alla Chiesa per lunghissimo tempo quel bene, che le hà dato in darle la Serenissima sua persona, bacio per sine a Vostra AlteZza humilissimamente le mani. Di Parigi li 12. di Febraro 1621.

#### Alla Serenissima Infanta.

#### A BRYSSELLES.

AV. A. con quanta devotion d'animo io desiderai sempre di seruirla nella mia Muntiatura appresso la Ser. " sua Persona; e quanto io habbia desiderato ancora di fare il medesimo in questa di Fran cia appresso la Regina Christianissima sua Nipote. Onde V. A. credera facilmente, che per niun rispetto mi sia più cara la dignità del Cardinalato hora da me conseguita, che per vedermi io reso in questa maniera, e più capace di riceuere i suoi comandamenti , e più habile a poter esequirli . Vengo perciò a dar parte aV. A. di questo successo, & a supplicarla, che voglia spesso honorarmene da qui inanti, e conincuarmi quei segni di benignità insieme nella Corte di Roma, ch'ella s'è compiacciuta di compartirmi per tanti anni nella sua propria di Fiandra. Prosperi Dio lung amente l'A.U., e le conceda quel pieno colmo

colmo di gratie, che meritan le Reali virtù, che il mondo ammira nella Serenissima sua Persona. Et jo per fine aV. A.bacio humilissimamente le mani. Di Parigi li 12. di Febraro 1621.

#### Al Serenissimo Arciduca Alberto.

#### A BRYSSELLES.

Artij dalla Corte di V. A. honorato di tante gratie da lei, che non resterò mai di riuerirne almen la memoria, già che non posso mostrarne in più degno modo la gratitudine. All'auniso perciò da mericeuuto della mia promotione al Cardinalato,niun debito ho stimato più necessario, che d'offerir subito, come fo, questa mia dignità a V. A., affinch'ella si compiaccia di tenere esercitata bora altretanto la sua autorità sopra que to mio nuouo ministerio appresso la Santa Sede, quanto fu quella, che sempre ella hebbe sopra l'altro della mia Nuntiatura appressola Ser. Jua Persona. Di ciò supplico V.A. quanto più possos'in niun altro modo potrà aggiun gersimaggior cumulo di piacere a questo mio nuouo. accrescimento d'honore. E pregando Dio, che conferui lung amente U. A. a quelle prosperità, ch'ella fà godere sotto il suo felicisimo gouerno a suoi popcli, io qui per fine le bacio con ogni più riuerente affet to le mani. Di Parigi li 12. di Febraro 1621.

Al Signor Marchele Spinola, del Configlio di Stato di Sua Maestà Catrolica, Mastro di Campo Generale in Fiandra, e Capitan Generale dell'esercito nel Palatinato.

On possodar parte a U. E. della mia promotione al Cardinalato, ch'io non mi rallegri prima di quella, ch'al medesimo tempo è succeduta in persona del Sig. Cardinal suo figliuolo. Iomi rallegro dunque infinitamente con lei di quest'honor Ecclesiastico, che s'è aggiunto alla Casa sua appresso quei militari così eminenti, che si veggon nella sua propria persona; e non dubito punto, che il Sig. Cardinale non sia per imitar le virin paterne col seruire si fruttuosamente alla Causa Cattolica nelle vie della Chiesa, come V. E. ha fatto, e sa hora più che mai con tanto valore in quelle dell'armi. Dopo quel'offitio sodisso all'altro di dar parte a V. E. della medesima dignità similmente da me conseguita; e la prego quanto più posso a di sporne con quell' autorità medesima, ch'ella sempre hà hauuta sopra di me ne miei carichi di Fiandra, e di Francia. Bene asicuro V. E., che il Signor Cardinal suo figliuolo non haurà in Roma seruitor più deuoto di me; e spero, che

the sia per essert tale la mia seruitu verso SS. Ill..., c'habbia a farmi godere sempre ancora qualche nuouo acquisto di gratia appresso V. E. Ma non posso sinir questa lettera, ch'io non mi rallegri con lei puranche de suoi gloriosi successi nel Palatinato; che son quelli apunto, che prometteuan tali armi, in tal mano, e per disesa d'una tal causa. Piaccia a Dio di fargli ogni di maggiori se di concedere a V. E. ogni altra prosperità più desiderata E le bacio affettuosamente le mani. Di Parigi li 12 di Febraro 1621.

Al Signor Conte di Bucoy Generale dell'esercito Imperiale

To resto così persuaso dell' allegre Zza, che V. E. haurà sentia dell'esser io stato promosso al Cardinalato, che nericeuo la congratulatione prima ancora, che mi sia sattada lei . U. E. all'incontro non haurà pointo ing annars spunto nel presupporre, ch'io le habbia esserta con l'animo questa mia nuova dignità al me tessimò tempo, che l'hò conseguita. Enondimeno vengo hora a sodissar con termini più propriy a quest'obligo co'l me Zo della presentemia letra. Di già è no a a V. E. la mia antica os servanza di Fiandra verso di lei sonde a questa misura potnà ella assicurarsi, ch'io sia per desiderare in ogni tempo

tempo di seruirla in Italia, e per incontrarne ogni occasione particolarmente nella Corte di Roma. Intanto frà l'allegre Zza, che V. E. è per sentire delle mie prosperità, non posso non rallegrarmi anch'io sommamente qui delle sue. Anzi non pur delle sue prinate, ma delle publiche; le quali fà godere alla causa Cattolica in Alemagna sempre più il suo valore. E certo che si potrelle dubitare in qual de'due tempi V. E. l'habbi a fatto maggiormente apparire; ò nell'hauer sostenuta la guerra frà sì grandi angu-Stie, e frà tanti pericoli appresso Vienna al principio; ò nell'hauerla portata poi si generosamente contro i nemici, eridotta con questo glorioso successo di Pragahormai quasi del tutto a fine. Bacio a U. E. affettuosamente le mani, e le prego ogni vera prosperità . Di Parigili 12. di Febraro 1621.

## Al Signor Cardinal Valiero.

#### A ROMA.

V.S. Ill. " è promossa al Cardinalato, & io insieme con lei. E ben conueniua, ch'i m'et auan Lamenti accompagnassero i suoi; es sendo io stato sempre mai si congiunto di seruitu con lei, & in Padoua nell'occassone de nostri study, e dopo in ogni altro tempo, e massime in quest voltimo del nostro comune

mune servitio publico. Onde crederà sac lmente V. S. Ill. , ch'io non mi sia men rallegra o dell'honore da lei conseguito, che del mio proprio; e che da quì inanti io non sia per hauer desiderio maggicre, che di far seruire questamia dignità continouamente alla sua. Mache caso lugubre è questo, ch'amarezgia i nostri gusti in un subito? e che ci sser a a usar quasi più gli offity mesti, che i lieti? la morte, dico, del nostro Papa Paolo d'eterna memoria, che qui s'è inte (a otto dì dopo la nuoua, ch' arriuò della promotione . Ond'io mi son preparato sisi ito al partir per Italia; se ben la stagione è tuttauia così horrida, & io di complessione si delicata, che per l'uno, e per l'altro rispettonen posso promettermi di giunger sì presto a Roma, come vorrei. E Dio sa, che questa mi a lettera non truoui V. S. Ill. \* fuori di conclaue co'l nuouo Papa già eletto. Quanto mi duole, e quanto dorrà a lei parimente d'hauer perduto si subito un tanto Benefattere! Ancorche da alcuni mesi in quà le nuoue di Roma lo facessero di già quasi affatto cadente . E credami V. S. Ill.", ch'io per me aubitai, che fosse porta: ore della sua morte, e non della nostra promotione, il primo Corriere, che giunse a Parigi. Soprauenne poi, com'hò detto, quasi subito l'altro, che m'ad-. dolorò quanto V.S. Ill. può imaginarsi. Ma queste sino le scene ordinarie del mondo; e le più funeste Cono

fono anche sempre le più frequenti. Io mi trouerei di già per camino; se non che il Rè hà desiderato in o-gni maniera, ch'io pigli quì per mano di sua Maessià la beretta; e dimani arriuerà il Camerier, che la porta. S'io non giungo a tempo di trouarmi all'elettione del nuovo Papa (come ne dubito sempre più ) faccia Dio almeno, che n'habbiamo uno; qual può, esser più desiderato, e per servitio particolare della Sede Apostolica, e per ben publico di tutta la Christianità. In questa parte sò che non duliterà punto V.S. Ill..., che il mio voto non sia andato unito con quello di lei, G'i miei sensi anche nel restroco i suoi. È per sine le bacio humili simamente le mani. Di Parigi li 20. di Febraro 1621.

## Alla Santità di Nostro Signore Gregorio XV.

Ome una delle maggiori allegre Ze, ch'io proi uassi nella venutamta in Francia, siè il veder promossa allhora Vostra Beatitudine alla dignità del Cardinalato; così non poteua sentirsene da me hora alcun'altra maggiore nel mioritorno in Italia, che di trouare in allata la santissima sua Persona al grado della Pontissical Maessa. Di questo successo io hòriceumta qui vicino a Lione la nuova; & hòrese subito le gratica Dio, che si conuentuano, ter haucre.

131

inspirato il Sacro Collegio a sì degna elettione; alla quale non hauend'io potuto interuenire con la presen La, non hò mancato di participarne almeno in quellapiù affettuosa, e deuota maniera, c'hò potuto con l'animo . Da questa Città ho giudicato, che douesse precorrermi subito il presente mio officio; col quale io vengo a rallegrarmi quanto più riuerentemente posso con Vostra Beatitudine di cotesta suprema sua csaltatione: e prego Dio, che per molti anni possadalei esser così felicemente goduta, come prima in seruitio uniuersal della Chiesa era da ognuno con pieni voti desiderata. Ma non debbo finir questa lettera senZa soggiungere a Vostra Beatitudine, ch'io hò lasciato il Rè Christianissimo con sensi tali di pietà, edi religione, si pieni d'offeruanta versola Santa Sede, e sì indirizzati al ben publico della Christianità, che non potrebbono essere inuero più degni, nè del titolo, che porta Sua Maestà, nè delle Regie-virtu, con le quali tanto ben l'accompagna. E rimettendomi a darțiu distinto ragguaglio di ciò a Vostra Beatitudine in voce, com' anche dello stato, in ch'io lascio le cose di questo Regno, qui per fine con ogni humiltà le bacio i santissimi piedi. Di Lione li 8. di Marto 1621.

Al Signor Mutio Ricerio, Segretario del Sacro Collegio.

#### A ROMA.

Dio Mutio; a Dio . Maquesto è vn'a Dio diritorno acasa, e non di partità. El eccomi apunto di ritorno in Italia, giunto a Turino, O vscito di già, co'l diuino aiuto, fuori dell'alpi felicemente. Questa è la quarta volta che le ho passate, e ciascuna volta in ciascuna delle stagioni dell'anne; la prima di state per la via de gli SuiZzeri, andando alla Nuntiatura di Fiandra; la seconda d'inuerno per la Germania, tornando da quei paesi, la ter-La d'autunno per la Sauoia, quando fui inuiato alla Nuntiatura di Francia: e la quarta di primauerapur'anche per la Sauoia, horache ritorno Cardinale da quelle parti. Da L'ione in qua sfetialmente cominciai a godere la primauera, ta quale, m'ha poi Sempre accompagnato per l'alpi, e con cielo, e straile apunto da primauera : dal Mensenese infuori, c'ho trouato coperto di neue, e con chioma tutta ancora d'inuerno, come apunto conueniva al padre dell'alpina famiglia. Maben possono bastar queste quattro volte; e certo son satio a'alpi, e stracco di viaggi in maniera, che non è possibil di più. La miapartita

## Del Cardinal Bentinoglio.

di Parigi su si inaspettata, come inaspettato ;? fo, che la produsse; ciò è, la morte improvisa di T: pa Paolo di santa memoria. E si breue interuallo è corso dal tempo della mia promotione a quello della sua morte; e poi dal caso della morte, alla necessità dellamia partita; emi sono trouato in tante agitationi di corpo, e d'animo nella congiuntura di questi accidenti, che tuttauia ne rimango stordito; e non sò dir bene ancora, s'io mi sia in Italia, ò in Francia; Cardinale, o Muntio: con Papa Paclo viuente, ò co'l nuono Pontefice Gregorio, che gli è succeduto. Seppi la suacreatione di quà da Parigi alcune giornate; e non sipoteua certo far la migliore; e ben thà mostrato il cospirante consenso del Sacro Collegio, e l'effersi quasi ad un tempo chiuso, & aperto il Conclaue. On de voi haurete hanuto poco da maneggiarui nel vostro offitio, e poco da stare imprigionato in sì nobil carcere. Ma ritorno a me stesso, & al mio viaggio. Sino a Lione io venni in lettica, e per l'alpi mi son fatto condurre parte in lettica, e parte in sedia su le spalle invallite di quelle Camo Ze bumane chiamate Maroni. Dalla Corte di Francia party con tutte quelle dimofrationi d'honore, e di ftima, che più si potenan desiderare. Quì in Turino hòriceunto parimente ogni più honoreuole, e benigna accoglienza da questi Prencipi Serenisimi . Al Signor Mutio Ricerio, Segretario del Sacro Collegio.

#### A ROMA.

Dio Mutio; a Dio . Maquesto è vn'a Dio diritorno acasa, e non di partita. El eccomi apunto di ritorno in Italia, giunto a Turino, O vscito di già, co'l divino aiuto, fuori dell'alpi felicemente. Questa è la quarta volta che le ho passate, e ciascuna volta in ciascuna delle stagioni dell'anne; la prima di state per la via de gli Sui Zeri, andando alla Nuntiatura di Fiandra; la seconda d'inuerno per la Germania, tornando da quei paesi; la ter-La d'autunno per la Sauoia, quando fui inuiaso alla Nuntiasura di Francia: e la quarta di primauerapur anche per la Sauoia, herache riterno Cardinale da quelle parti. Da Lione in qua sfetialmente cominciai a godere la primauera, la quale, m'ha poi sempre accompagnato per l'alpi, e con cielo, e straile apunto da primauera: dal Mensenese infuori, c'ho trouato coperto di neue, e con chioma tutta ancora d'inuerno, come apunto conueniua al padre dell'alpina famiglia. Maben possono bastar queste quattro volle; e certo son satio d'alpi, e stracco di viaggi in maniera, che non è possibil di più. La mia partita

## Del Cardinal Bentinoglio.

di Parigi fu si inaspettata, come inaspettato; fo, che la produsse; ciò è, la morte improvisa di 17: pa Paolo di santa memoria. E si breue interuallo è corso dal tempo della mia promotione a quello della sua morte; e poi dal caso della morte, alla necessità della mia partita; e mi sono trouato in tante agitationi di corpo, e d'animo nella congiuntura di questi accidenti, che tuttauia ne rimango ftordito; e non sò dir bene ancora, s'io mi sia in Italia, ò in Francia; Cardinale, ò Nuntio: con Papa Paclo viuente, ò co'l nuono Pontefice Gregorio, che gli è succeduto. Seppi la suacreatione di quà da Parigi atcune giornate; e non sipoteua certo far la migliore; e benthà mostrato il cospirante consenso del Sacro Collegio, e l'effersi quasi ad un tempo chiuso, & aperto il Conclaue. Onde voi haurete hannto poco da maneggiarui nel vostro offitio, e poco da stare imprigionato in sì nobil carcere . Ma ritorno a me stesso, & al mio viaggio. Sino a Lione io venni in lettica, e per l'alpi mi son fatto condurre parte in lettica, e parte in sedia su le spalle invallite di quelle Camo? ze humane chiamate Maroni. Dalla Corte di Francia party con tutte quelle dimofrationi d'honore, e di ftima, che più si potenan desiderare. Qui in Turino horiceunto parimente ògni più honoreuole, e benigna accoglienza da questi Prencipi Serenisimi .

viua, e deuotal essitione, che ne so hora con questa lettera. E pregando Dio, che conserui alla Chiesa per lunghisimo tempo quel bene, che le hà dato in darle la Serenisima sua persona, bacio per sine a Vostra Altezza humilisimamente le mani. Di Parigi li 12. di Febraro 1621.

#### Alla Serenissima Infanta.

#### A BRYSSELLES.

AV. A. con quanta devotion d'animo io desiderai sempre di seruirla nella mia Nuntiatura appresso la Ser. Jua Persona; e quanto io habbia desiderato ancora di fare il medesimo in questa di Fran cia appresso la Regina Christianissima sua Nipote. Onde V. A. credera facilmente, che per niun rispetto mi sia più cara la dignità del Cardinalato hora da me conseguita, che per vedermi io reso in questa maniera, e più capace di riceuere i suoi comandamenti , e più habile a poter esequirli . Vengo perciò a dar parte aV. A. di questo successo, & a supplicarla, che voglia spesso honorarmene da qui inanti, e contincuarmi quei segni di benignità insieme nella Corte di Roma, ch'ella s'è compiacciuta di compartirmi per tanti anni nella sua propria di Fiandra. Prosperi Dio lung amente l'A.U., e le conceda quel pieno colmo

colmo di gratie, che meritan le Reali virtù, che il mondo ammira nella Serenifsima fua Perfona. Et io per fine aV. A.bacio humilifsimamente le mani. Di Parigi li 12. di Febraro 1621.

#### Al Serenissimo Arciduca Alberto.

#### A BRYSSELLES.

Arty dalla Corte di V. A. honorato di tante gratie da lei, che non resterò mai di riuerirne almen la memoria, già che non posso mostrarne in più degno modo la gratitudine. All'auni so perciò da mericeuuto della mia promotione al Cardinalato,niun debito bo stimato pru necessario, che d'offerir subito, come fo, questa mia dignità a V. A., affinch'ella si compiaccia di tenere esercitata hora altretanto la sua autorità sopra questo mio nuouo ministerio appressola Santa Sede, quanto fu quella, che sempre ella hebbe sopra l'altro della mia Nuntiatura appresso la Ser.™ sua Persona. Di ciò supplico V.A. quanto più posso; in niun altro modo potrà aggiun gersi maggior cumulo di piacere a questo mio nuouo accrescimento d'honore. E pregando Dio, che conferui lung amente U. A. a quelle prosperità, ch'ella fà godere sotto il suo felicisimo gouerno a' suoi popcli, 10 qui per fine le bacio con ogni più rinerente affet to le mani. Di Parigi li 12, di Febraro 1621.

Al Signor Marchese Spinola, del Configlio di Stato di Sua Maestà Cattolica, Mastro di Campo Generale in Fiandra, e Capitan Generale dell'eserci to nel Palatinato.

On possodar parte a V. E. della mia promotione al Cardinalato, ch'io non mi rallegri prima di quella, ch'al medesimo tempo è succeduta in persona del Sig. Cardinal suo figliuolo. Iomi ratlegro dunque infinitamente con lei di quest'honor Ecclesiastico, che s'è aggiunto alla Casa sua appresso quei militari così eminenti, che si veggon nella sua propria persona; e non dubito punto, che il Sig. Cardinale non sia per imitar le virin paterne col seruire si fruttuosamenie alla Causa Cattolica nelle vie. della Chiesa, come U. E. hà fatto, e sà hora più che mai con tanto valore in quelle dell'armi . Dopo quel'offitio sodisfo all'altro di dar parte a V. E. della medesima dignità similmente da me confeguita, e la prego quanto più posso a di sporne con quell' autorità medesima, ch'ella sempre hà haunta sopra di me ne miei carichi di Fiandra, e di Francia. Bene asicuro V. E., che il Signor Cardinal suo figliuolo non haura in Roma seruitor più deuoto di me; e spero, che

ehe sia per esser tale la mia seruità verso SS. Ill..., c'habbia a farmi godere sempre ancora qualche nucuo acquisto di gratia appresso V. E. . Ma non posso sinir questa lettera, ch'ionon mi rastegri con sei puranche de suoi gloriosi successi nel Palatinato; che son quelli apunto, che prometteuan tali armi, in tal mano, e per disesa d'una tal causa. Piaccia a Dio di fargli ogni di maggiori; è di concedere a V. E. ogni altra prosperità più desiderata E le bacio affettuosamente le mani. Di Parigi li 12 di Febraro 1621.

Al Signor Conte di Bucoy Generale dell'esercito Imperiale.

O resto così per suaso dell' allegrez za, che V. E. haurà senisa dell'esser io stato promosso al Cardinalato, che nericeuo la congratulatione prima ancora, che mi sia sattada lei . U. E. all'incontro non haurà possto ingannar si punto nel presupporre, ch' io le habbia offerta con l'animo questa mia nuoua dignità al me tesmo tempo, che l'hò conseguita. E nondimeno vengo hora a sodissar con termini più propriy a quest' obligo co' l'me Zo della presentemia letera. Di già è nota a V. E. la mia antica os seruanza di Fiandra verso di lei; onde a questa missura potrà ella assicurar si, ch'io sia per desiderar ein ognitempo

tempo di seruirla in Italia, e per incontrarne ogni occasione particolarmente nella Corte di Roma. Intanto frà l'allegre Zza, che V. E. è per sentire delle mie prosperità, non posso non rallegrarmi anch'io sommamente qui delle sue. Anzi non pur delle sue prinate, ma delle publiche; le quali fà godere alla causa Cattolica in Alemagna sempre più il suo valore. E certo che si potrelle dubitare in qual de due tempi V. E. l'habbi a fatto maggiormente apparire; ò nell'hauer sostenuta la guerra frà sì grandi angu-Stie, e frà tanti pericoli appresso Vienna al principio; ò nell'hauerla portata poi sì generosamente contro i nemici, eridotta con questo glorioso successo di Praga hormai quasi del tutto a fine. Bacio a U. E. affettuo samente le mani, e le prego ogni vera prosperita. Di Parigili 12. di Febraro 1621.

## Al Signor Cardinal Valiero.

#### A ROMA.

J. S. Ill. " è promossa al Cardinalato, & io insieme con lei. E ben conueniua, ch'i miei auan? amenti accompagnassero i suoi; es sendo io stato sempre mai si congiunto di seruitù con lei, & in Padoua nell'occassone de nostri study, e dopo inogni altro tempo, e massime in quest vliimo del nostro comune

mune servitio publico. Onde crederà sac lmente V. S. Ill. , ch'io non mi fia men rallegra:o dell'honore da lei confeguito, che del mio proprio; e che da qui inanZi io non sia per hauer desiderio maggicre, che di far seruire questamia dignità continouamente alla sua. Mache caso lugubre è questo, ch'amaresgia i nostri gusti in vn subito? e che ci sfer a i vsar quasi più gli offiți mesti , che i lieti ? la morte , dico , del nostro Papa Paolo d'eterna memoria, che quì s'è intesa otto di dopo la nuoua, ch' arriuò della promotione. Ond'io mi son preparato sui ito al partir per Italia; se ben la stagione è tuttauia così horrida, & io di complessione si delicata, che per l'uno, e per l'altro rispettonon posso promettermi di giunger sì presto a Roma, come vorrei. E Dio sà, che questa mia lettera non truoui V.S. Ill. fuori di conclaue co'l nuouo Papa già eletto. Quanto mi duole, e quanto dorrà a lei parimente d'hauer perduto si subito un tanto Benefattere! Ancorche da alcuni mesi in quà le nuoue di Roma lo facessero di già quasi affatto cadente . E credami V. S. Ill.", ch'io per me dubitai, che sosse porta: ore della sua morte, e non della nostra promotione, il primo Corriere, che giunse a Parigi. Soprauenne poi, com'hò detto, quasi subito l'altro, che m'addolorò quanto V.S. Ill. può imaginarsi. Ma queste sino le scene ordinarie del mondo; e le più funeste Cono

fono anche sempre le più frequenti. Io mi trouerei di già per camino, se non che il Rèhà desiderato inogni maniera, ch'io pigli quì per mano di sua Maessia la beretta, e dimani arriuerà il Camerier, che la porta. S'io non giungo a tempo di trouarmi all'elettione del nivouo Papa (come ne dubito sempre più) faccia Dio almeno, che n'habbi amo vno, qual può, esser più desiderato, e per seruitio particolare della Sede Apostolica, e per ben publico di tutta la sempe si anità. In questa parte sò che non dubite la christianità. In questa parte sò che non dubite la punto con y. S. Ill. che i miei sensi none sia andato vinito con quello di lei, co i miei sensi anche nel resto voi suoi. E per sine le bacio humilissimamente le mani. Di Parigi li 20. di Febraro 1621.

## Alla Santira di Nottro Signore Gregorio XV.

Ome vna delle maggiori allegre Ze, ch'io prouassi nella venutamia in Francia, su'il veder promosa allhora Vostra Beatitudine alla dignità del Cardinalato; così non poteua sentirsene da me hora alcun'altra maggiore nel mioritorno in Italia, che di trouare in alla ta la santissima sua Persona al grado della Pontisical Maestà. Di questo successo io hòriceunta quì vicino a Lione la nuona; E hòrese subito le gratie a Dio, che si conuentuano, ver haucre. inspirato il Sacro Collegio a sì degna elettione, alla quale non hauend'io potuto interuenire con la presen Za, non hò mancato di participarne almeno in quellapiù affettuosa, e deuota maniera, c'hò potuto con l'animo . Da questa Città hò giudicato, che douesle precorrermi subito il presente mio offitio; col quale io vengo a rallegrarmi quanto più riuerentemente posso con Vostra Beatitudine di cotesta suprema sua csaltatione: e prego Dio, che per molti anni possadalei effer così felicemente goduta, come prima in seruitio universal della Chiesa era da og nuno con pieni voti desiderata. Ma non debbo finir questa lettera senZa soggiungere a Vostra Beatitudine, ch'io hò lasciato il Rè Christianissimo con sensi tali di pietà, e di religione, si pieni d'offeruanta ver-Cola Santa Sede, e sì indirizzati al ben publico della Christianità, che non potrebbono essere inuero più degni, nè del titolo, che porta Sua Maestà, nè delle Regie-virtu, con le quali tanto ben l'accompagna. · E rimettendomi a dar fiù distinto ragguaglio di ciò a Vostra Beatitudine in voce, com' anche dello stato, in ch'io lascio le cose di questo Regno, qui per fine con ogni humiltà le bacio i santissimi piedi. Di Lione li 8. di Marto 1621.

## Al Signor Mutio Ricerio, Segretario del Sacro Collegio.

#### A ROMA.

Dio Mutio; a Dio . Maquesto è vn'a Dio M diritorno a casa, e non di partita. Et eccomi apunto di ritorno in Italia, giunto a Turino, & vscito di già, co'l divino aiuto, fuori dell'alpi felicemente. Questa e la quarta volta che le ho passate, e ciascuna volta in ciascuna delle stagioni dell'anne; la prima di state per la via de gli Suitzeri, andando alla Nuntiatura di Fiandra; la seconda d'inuernoper la Germania, tornando da quei paesi; la ter-La d'autunno per la Sauoia, quando sui inuiaso alla Nuntianura di Francia: e la quarta di primanerapur'anche per la Sauoia, horache ritorno Cardinale da quelle parti. Da Lione in qua spetialmente cominciai a godere la primaucra, ta quale, m'ha poi sempre accompagnato per l'alpi, e con cielo, e straile apunto da primauera : dal Mensenese infuori, c'hò trouato coperto di neue, e con chioma tutta ancora d'inuerno, come apunto conueniva al padre dell'alpina famiglia. Maben poseono bastar queste quattro volte; e certo son satio à alpi, e stracco di viaggi in maniera, che non è possibil di più. La mapartita

di Parigi fu si inaspettata, come inaspettato fu il cafo, che la produsse; ciò è, la morte improvisa di Pa pa Paolo di santa memoria. E si breue interuallo è corso dal tempo della mia promotione a quello della sua morte; e poi dal caso della morte, alla necessità dellamia partita; e mi sono trouato in tante agitationi di corpo, e d'animo nella congiuntura di questi accidenti, che tuttauia ne rimango stordito; e non sò dir bene ancora, s'io mi sia in Italia, o in Francia; Cardinale, ò Nuntio: con Papa Paclo viuente, ò col nuono Pontefice Gregorio, che gli è succeduto. Seppi la suacreatione di quà da Parigi atcune giornate; enon si poteua certo far la migliore; e ben tha mostrato il cospirante consenso del Sacro Collegio, e l'effersi quasi ad un tempo chiuso, & aperto il Conclaue. Onde voi haurete haunto poco da maneggiarui nel vostro offitio, e poco da stare imprigionato in si nobil carcere : Ma ritorno a me stesso, & al mio viaggio. Sino à Lione io venni in lettica, e per l'alpi mi fon fatto condurre parte in lettica, e parte in sedia su le spalle invallite di quelle Camo Ze humane chiamate Maroni. Dalla Corte di Francia party con tutte quelle dimofrationi d'honore, e di fima, che più si potenan desiderare. Qui in Turino hòriceunto parimente ogni più honoreuole, e benigna accoglienza da questi Prencipi Serenisimi . Al Signor Mutio Ricerio, Segretario del Sacro Collegio.

#### A ROMA.

Dio Mutio; a Dio . Maquesto è vn'a Dio diritorno acasa, e non di partita. Et eccomi apunto di ritorno in Italia, giunto a Turino, o. vscito di già, co'l diuino aiuto, fuori dell'alpi felicemente. Questa è la quarta volta che le ho passate, e ciascuna volta in ciascuna delle stagioni dell'anne; la prima di state per la via de gli Suil Zeri, andando alla Nuntiatura di Fiandra; la seconda d'inuerno per la Germania, tornando da quei paesi; la ter-La d'autunno per la Sauoia, quando sui inuia o alla Nuntiasura di Francia: e la quarta di primauerapur'anche per la Sauoia, herache riterno Cardinale da quelle parti. Da L'ione in qua sfetialmente cominciai a godere la primaucra, la quale, m'ha poi sempre accompagnato per l'alpi, e con cielo, e straile apunto da primauera: dal Mensenese infuori, c'ho trouato coperto di neue, e con chioma tutta ancora d'inuerno, come apunto conueniua al padre dell'alpina famiglia. Maben possono bastar queste quattro volte; e certo son satio à alpi, e stracco di viaggi in maniera, che non è possibil di più. La mia partita

di Parigi fu si inaspettata, come inaspettato fu il cafo, che la produsse; ciò è, la morte improvissa di Pa pa Paolo di santa memoria. E si breue interuallo è corso dal tempo della mia promotione a quello della fua morte; e poi dal caso della morte, alla necessità dellamia partita; emi sono trouato in tante agitationi di corpo, e d'animo nella congiuntura di questi accidenti, che tuttauia ne rimango ftordito; e non sò dir bene ancora, s'io mi sia in Italia, ò in Francia; Cardinale, o Nuntio: con Papa Paclo vinente, ò co'l nuouo Pontefice Gregorio, che gli è succeduto. Seppi la suacreatione di quà da Parigi alcune giornate; e non sipoteua certo far la migliore; e ben thà mostrato il cospirante consenso del Sacro Collegio, e l'effersi quasi ad un tempo chiuso, & aperto il Conclaue. Onde voi haurete hanuto poco da maneggiarui nel vostro offitio, e poco da stare imprigionato in sì nobil carcere. Ma ritorno a me stesso, & al mio viaggio. Sino a Lione io venni in lettica, e per l'alpi mi fon fatto condurre parte in lettica, e parte in sedia su le spalle incallite di quelle Camo Ze humane chiamate Maroni. Dalla Corte di Francia party con tutte quelle dimofrationi d'honore, e di ftima, che più si potenan desiderare. Quì in Turino hòriceunto parimente ogni più honoreuole, e benigna accoglienza da questi Prencipi Serenisimi . 134

Poco sima di me è partito di quà il Signor Cardidi Surdis, che se ne viene a Roma. Anch'io par tirò frà due giorni, piacendo a Dio, e con la maggiore impatien a del mondo di poter giungere quantoprima alla Corte. Intanto eccoui per pegno di memoria, e d'affetto questa lettera, che mi precorre. Voi all'incentro montate alla più alta cima della mia casadi Montecauallo, e con uno di quegli occhiali di vista lincea, Spiate il mio arrino, e venite subito ad incontrarmi . Hebbi la vostra lettera , che m'an-. nuntiana la prossima futura mia promotione; ma non ho haunta poi l'altra in congratulation dell'effetto. Sara forse giunta a Parigi dopo la mia partita . Hebbi similmente quella relatione intorno alle cose auuennie di fresco in Polonia. Ma, e di quefla , e di mille altre maririo , abocca . Horaben pof fodir, Mutiomio. Ne voi me lo poteté negare, efsendo Segretario del Sacro Collegio, del quale sono hora anch'io fatto membro. Se ben non mi fodisfo di quel mio solamente comune à gli abri. Voglio da voi vn mio, tutto mio . E voi al fine me lo dourete, perche io farò tutto vostro. E per fine vi prego ogni maggior contente Za . Di Turino li 20. di Marzo 1621.

# LETTERE DEL CARDINAL BENTIVOGLIO

Scritte in tempo della fua Nuntiatura di Francia al DVCA DI MONTELEONE in Ifpagna JAHRAN

Scrice in campo della fre i untra-

Kary Li Kalani Rasaran Kalani Chi fosse il Duca di Monteleone, e come le seguenti lettere fossero scritte.



VESTO Duca di Monteleone fù Don Hettorre Pignatello, vno de'più principali Signori del Regno di Napoli: ilquale trasferitofi personalmente in Ispagna a pretendere il Gran-

dato, serui prima il Rè Cattolico Filippo Terzo per Vicerè in Caralogna. Esercitò egli molti anni quel carico, e sì degnamente, che non poteua riportarsene da lui, no maggior merito appresso del Rè, nè maggior sodisfattione appresso della Prouincia. Quindi poi dichiarato Grande fu eletto dal Rè per condurre in Francial Infanta Anna sua primogenita, che su presa per moglie dal Re Christianissimo Luigi XIII. Si trattenne con tale occasione il Duca in quella Corte più di due anni, facendo offitio d'Ambasciatore Straordinario in essa per Sua Maestà Cattolica: nel qual tempo vi riccuè tante dimostrationi d'honore, e di confiden za, che non vi resfaua memoria d'hauerle mai vedure fare in quel grado verso alcun Ministro publi co forestiere. Ma tutte nondimeno erano inferiori al suo merito: di così rare virtù era egli dotato, e morali, e ciuili, e Christiane. Ritornato poi esfo Duca nuouamente in Ispagna, il Rè, con sommo applauso di quella Corte, l'introdusse quasi subito nel fuo Configlio di Stato, ciò è, nell'Oracolo del suo Imperio: done mentre egli andana preparando a nuoui meriti nuoui honori, venne a morte in breue spatio di tempo: lasciato yn deside rio di sè così grande in Ispagna, che maggiore non poteua esser mostrato frà la natione sua propria in Italia. Hora essendosi rrouato all'istesso tempo in Francia il Cardinal Bentiuoglio nell'offitio di Nun tio Apostolico, si contrasse fra lui, & il Duca per occasion de'maneggi publici vna strettissima corrispondenza privata. Continouossi poi frà di loro con lettere questa corrispondenza, per ordine efpresso, che il Cardinale n'hebbe da Roma, e con gusto de Ministri Francesi medesimi : astinche tan to più in questa maniera dal Cardinal, e dal Duca si procurasse ogni intelligenza migliore frà le due Corone. Leseguenti lettere dunque furono scritte al Duca dal Cardinale fino alla fua promotione al Cardinalato : dopò la quale gli conuenne partir subito verso Roma, per la morte, che soprauenne allhora di Papa Paolo Quinto d'eterna, cfanta memoria.

## LETTERE DELCARDINAL BENTIVOGLIO

Al Duca di Montelcone.

A BRYSSELLES.

UEST A mia lettera giungerà forse primadi V: E. a Brusselles. Cosrpotessi io medesimo esser la lettera, e dar costà un volo, come subito verrei con singolar piacere a

seruirla in cotesti paesi, a riverir di nuovo coteste AlteZZe, edi nuouo a goder la Corte loro per qualche giorno: Maio sono in carico publico: che vuol dire legato qui, e prino d'ogni speranta di poter com mutar per hora Parigi in Brus selles. Hebbi la lettera, che V. E. si compracque di scriuermi da Villecutray, e per effainte fil arrivo del Sig. Don Fernando Girone, e che da lei era flato posto di già in possesso del carico. Giunse egli medesimo poi a Parigi, & io lo visitai Jubito, e lo trouai pieno d'ottimi sensiintorno alle cose di qu'à; conforme a quel, che per me Stefso io n'hancua penfato, & a quello, che V. E. di già me n'haucua scritto. Fu grande la familiarità nostra

nostra di Fiandra, e grande la stima, ch'io feci sempre del molto merito suo, e della sua molta pruden a, e valore. Onde aggiungendosi alle considerationi pri nate hora le publiche, U. E. può ben credere, ch'io pro curerò tanto maggiormente qui di serurlo, quanto maggiori saranno le occasioni presenti, che non furo no le passate . Ben mi duole , che il Signor Don Fernando habbia presa una casa, ch'è siremota da questamia. L'hà presa fuori della porta di S. Honorato ; che vuol dire alla contraria estremità di Parigi. Ma finalmente i caualli ne porteranno la pena. Quì non habbiamo altro di nuouo, che l'arriuo improuifo del Sig. Duca di Guisa. Arrino hieri l'altro, & hoggi m'hà fauorito di venire a vedermi . Non m'hà specificata ben L'occasione della sua venuta, volendo prima esser col Ro : e percio dimani và a trouare Sua Maestà. Le cose della Regina madre non possono pigliar sin qui miglior piega; e certo, che il Padre Arnulfo non poteua negotiar meglio di quel, c'ha fatto. Vedremo il successo. Nè altro hò che soggiungere a V. E. dopo hauererella, con questa sua breue gita a Brusselles, di già lasciati. Ditolasciati; perche ella di già con l'animo si l'ruona in Ispagna, e vi si trouerà ancora presto con la persona, 65 il suo non sarà propriamente ritorno qua, ma suga da questa Corte. Dal Signor Ducadi Guisa ho inteso, che il nuouo Nuntio di Spagna era sbarçato in Marsilia, e che per Auignone seguitaua il viaggio per terra. Onde V. E. n. n trouerà forse il nostro Monsignor Caetano in Masrid. Quanto mi duole di perdere la corrisponden a d'un sì eminente Prelato! Eminente non meno per virtà, che per sangues e le cui settere, in dolici anni contincui, che seno corsistà i nostri maneggi pullici, m'hanno seruito di scuola ancor più che di corrispondenza: tantho potuto impararne sempre, e nella nobittà dello stile, e nella persettion del giuditio, e nella sine La de documen si. E per sine a V. E. baciocon riuerente affetto le mani. Di Parigi li 4. d'Ottobre 1618.

#### Al medesimo.

#### A MADRID.

Ncoram'ing anna il desiderio, e quasi ancoram'ing annan gli occhi in volermi sar cre
dere, che V. E. nou sia; artita da questa Corte. La
casa dou ella habitavami par tuttavia habitata da
lei melessima, quando passo per quella strada; emi
par, che Parigi non sia più il solito Parigi senza la sua rersona. Pur è serza, ch'io m'accorga
al sine, che V. S. è partita, e ch'in vece d'esservesia in Francia con noi, s'hà portata la Francia
con se più tosto: ciò è, gli animi, E i cuori di tut-

ti. E s'ella s'hà portati con sè i cuori Francesi, che dourà credere d'hauer fatto del mio, ch'è Italiano, e leg ato di tante gratie, ch'io hò riceuute qui sempre da lei? Nè poteua hera farmene U. E. alcun'altra maggiore, che inuiarmi l'auuifo tanto desiderato del suo arriuo selice a Blois, e de'benigni termini , co'i quali la Regina madre l'hà raccolta in quel luogo. To ne la ringratio infinitamente, e da si buon principio di viaggio piglio augurio, che sia per effere non men prospero il fine . Il Signor Cardinal di Sauoia vliimamente fece poi al Rè la proposta del matrimonio, & hora di quà si manda il Signor di Fargis a darne conto a Sua Maestà Cattolica. Egli prima di partire è stato a vedermi, e per lui rispondo a V. E. E perch'ella è di viaggio, sara di viargio parimente questa mia lettera, che vuol dir breue, e passagiera ancor essa. Vada in tanto U. E. felicemente, e paffati i Pirinei non perda così la memoria, come perderà la vista della Francia, e de gli oggetti Francesi; e non la perda scpratutto della fingolar deuotione con ch'io l'accompagno. E per fine le bacio rinerentemente le mani. Di Parigi li 20. di Nouembre 1618.

### Al medefimo.

#### A MADRID.

Ccoci di nuouo alle turbulen e . E piaccia à Dio , che non siano delle maggiori , che la Franciahabbia vedute da vn peZZo in qua . La Regina madre finalmente non bà potuto contenersi in più lunga patienZa; onde la notte prosima passata delli 21. Sua Maestà osci di Blois all'improviso; essendo venuto il Duca d'Epernon a leuarnela. Il modo della sua vscita si racconta comuntemente in questa maniera; ciò è, che Sua Maestà verso la mel zanotte scendesse da vna senestra del Castello, e ch'uscita della Città trouasse una carrol za da campagna con cento caualli, echiona lega appresso trouasse Epernon, che l'aspettana con altri trecento caualli. Quanta commotione sia nata qui in Corte da questo successo, V. E. può imaginarselo. Il Retorno subito da S. Germano, doue era con tutta la Corte; e dopo qui non s'estrattato d'altro in Configlio, e sin'hora le deliberationi piegano all'armi, & aporta re il Rè medesimo at éscire in campagna. Di già si trana di far danari , di mettere insieme soldat i , e: che il Reparta il più tosto, assind'opprimere il mal nascente; il qual però non è giudic ato nascente, ma

## 144 Raccolta di lettere

digiànato: perche sitiene per certo, che questa sia una preparatione d'un gran movimento, e che con Epernon sian congiunti melt altri Signeri de più principali del Regno. Ben piò cre ere V. E. ch'i fauoriti si truouino in grandis most rdi mento: c.c.e infomma di qua nasce il male, & in questa parte farà necessario d'applicargli il rime in . E certo, che A poteua proceder meglic, Gingene, alecoi Grandi, Gin particolare con la Regina 3 la quale perche hà dubitato d'effer tratenuta in parole, an li di douer esfer ridotta a termini più fretti di trima; s'e finalmente lasciata vincer dall'impatienta, e s'è gettata in un tale estremo. Il Re nendimeno anche di nuouo pochi di seno co'l Sig. di Fargis, ternato ultimamente di Spagna, l'haueua as cur a a, che la vedrebbe; e si tien per fermo, che co farebbe seguito inanti al fin di Quaresima. Con ultocio non sono bastate queste sperante aleuare i sospetti : ond hora il male è aggravato in maniera, che o ij cilmente po trà più riceuer medicine frais : Con la Regina andarono solamente quelle due donne Italiane, e due altri domestici suoi Francest, & Epernon l'accompaano subito a Losces, buona Terra, della quale celi è Gouernatore, e si crede, che la Regina si sara poi ritirata nelle Provincie dell' Angolemato, e della Santongia, che sono pur sotto il gouerno del medesimo EperEpernon, e dou egli ancora è Gouernatore i articolare d'Angolemme, e di Saintes, che sono due bucne. Piazze: Quest'esito hanno hauuto le nol ze di Madama co'l Sig. Prencipe di Piemonte, il quale arrivò quà all'improviso per le poste siè l sine di Carneuale, come di già U. E. haurà inteso, inseme col Sig. Prencipe Tomaso suo fratello. Il Carneuale si termi nò con due balletti; l'uno del Rè, e l'altro della Regina, & ambidue sono riusciti bellissimi. Io soriuo in fretta cun un Corriere, che spedisce il Sig. Ambascia tore di Spagna. Onde dopo hauer rese insinite gratie a U. E. deli ultima sua corressissima lettera dalli 24. del assato, le bacio per sine con riuenente affetto le mani. Di Parigi li 25. di Febraro 1619.

## Al medesimo.

## A MADRID.

Ebborisposta ad una lettera di V.E. portatami dall'ultimo ordinario di Spagna, che m'è stata come tutte l'altre di sommo gusto, per hauer hanuto nuona della sua prospera sanità, e nuoni segni del l'enigno suo affetto verso di me. Io da molti giorni inquà non hò scritto a V.E., perche mi son tronato in continone occupationi, le quali tuttania non mancano, perche non manca materia d'hauerne. Di già ella haurà inteso quanto è passato qui dos o l'oscita di Blois della Regina madre . Sua Maestà si truo ua hora in Angolemme, doue il Rè hà inuiato il Sig. di Bethune, per vedere d'aggiuftar le sodisfattioni, che possono esser desiderate da lei, eper l'istesso effetto s'è ancora trasferito colà il Padre Berulle Superior Generale della Congregatione dell' Oratorio di questo Regno. Sin qui la Regina non s'apre; se non che si duole in varie maniere, e parlapiù del male, che del rimedio. La piaga è tuttaui a troppo acerba; onde non è marauiglia se il trattarla fà viuo senso. Ma si può sperare, che finalmente la miglior medicina sarà poi quella della natura; ciò è, l'esser la Regina madre del Rè, & il Rè figliuolo della Regina. Quest'armi intanto possono dar fastidio, continouan dos a far grosse leuate dalla parte del Re. Se bene è moderato quel primo ardore, che sivedeua in Sua Maestà di voler' vscire in persona. Credesi, che per bora la Maestà sua non vscirà di Parigi, e non abbandonerà questo sito, che è di troppo gran conseguen-La. Le forze principali si disegnano in Chienna, & in Sciampagna, facendosi conto, che in ciascuna di queste due parti sia per formar si vn'esercito di 15.mi la fanti, e 2500. caualli . Lo sdegno del Re è tutto contro il Duca d'Epernon;e quello della Regina con tro il Sig. di Luines . Ma quando segua l'accomodamento

damento principale, ben si può credere, che sia per accomodarsi ancora tutto quello, che dipenderà dall'una, e dall'altra parte. A questo fine io co'l R' hò passati efficaci simi offity, e gli hò interposti con la mede sima efficacia, per via del Padre Berulle similmente con la Regina. Al Sig. di Luines hò parlato ancora, e come Nuntio, e come amico, & hò procurato di fargli conoscere, che niuno è più interessato di lui nella riconciliatione, che si deue desiderare, che segua frà il Rè, e la Regina. Truouo gran di spositione, ma inseme gran diffiden Za; e non è dubbio, che questo è l'humor peccante, che bisogna suellere per far curabile il male. E non mancan di quelli, che in vece di medicina somministran veneno, el'inclinatione qui sì naturale alle nouità fà quella parte d'operatione, che V. E. può imaginarsi. Ma ella è sucri di questi strepiti, e dorme hora quietamente i suoi sonni . E cer to non sò, che spirito amico fosse quello, che la fece leuare con tanta impatienza di qua. Pigre le parenano l'hore della licent a in hauerla; e più pigre quelle del comparire il Corriere aportarla. Non siricorda V. E. di quel suo detto, che questo si bel pezzo di mon do, più di qualsiuogli altro può insegnare a conoscere il mondo? Così è: non poteua ella dir meglio. Se questo Regno si grande, e si bello viene af flitto si spes so da tante rivotutioni, e calamità, che stima si deue

## 148 Raccolta di lettere

fare de beni, e delle grande Zze del mondo? Et apun to hoggi è il mercordì Santo, e questa ar unto è una ri flessione degna d'esser riportata a chi la sece da un giorno tale.Il Prencipe di Condè si truoua grauemen te indisposto. Mille speran e, e mille timori l'han comt attuto questi giorni, e di conseguir la libertà, e di continouar nella prigionia. E forse questa si vehemente agitation d'animo sarà stata la cagion princi pale della sua infirmità; della quale si può credere, che lo porterà suori finalmente la gioueniù. La Regi naregnante stà bene, e si gouernabeni simo. Io le domando spesso, che fà il Detsino? O hora che U.M. è moglie, quando vorrà esser madre? si farossa, soghigna, etace. Ma fucri di burla, di già si comincia a parlare di granidan (a. Mille altre cofe intorno alle occorren Le di qua faranno aunifate a U. E. da altre parti. Ond'io per fine le bacio con riuerente affetto le mani . Di Parigi li 27. di Marzo 1619.

# Al medefimo. A MADRID.

P Asial'ordinario di Spagna, che vien di Fiardra. Ona'io, che verrei ogni di hauere cocafione'di scriuere a V. E., non debbo perdere questa, che sì opportunamente m'inuita a sarlo. Intorno alle cose cose della Regina madre, quì sicerca per ogni via di ridurle a qualche forma di buono accomodamento. A questo effetto ando la settimana passata il Sig. Cardinal della Rosciafocò a trouar sua Maestà in nome del Rè, e si transferì di miono in Angolemme il Padre Berulle, che poco prima era venuto a Parigi. Il Re vorrebbe veder la Regina, e di quà si mofra di spositione all'intiero accomodomento, ch'in sostanza consisterebbe nel ridursi le Maestà loro a viuere insieme. Et 10, che n'ho interposti essicaci simi offiti, e che sono stato vno di quelli, che più ha premuto nell'andata del Cardinale, sò a quanto buon termi ne fossero le cose da questa parte. Ma la Reginainsomma non si risolue a fidarsi, e non si può lasciar indurre per hora a passar da vn'estremo di sospetti ad vn'estremo di considenZa. Contattociò il Cardinale è andato, e quando non possas seguir l'accomodamento intiero, bisognerà pensar per hora a qualche rime dio di meZZo; il qualsi giudica, che possa essere di. mettere in mano della Regina alcun gouerno con qualche Pia Za, dou'ella possa trattenersi con sicurelza. Dalla parte del Rè si vuol sare ogni cosa per euitar l'occasion d'una guerra; e si deue credere, che la medesima intentione sia dalla parte della Regina. Qualche motiuo d'armi frà tanto è seguito nel Limosin: ma però di sì picciol momento, che non può apportar

portar conseguenza alle cose maggiori. To prego Dio, che il tutto s'accomodi quanto prima, e che possiamo ancora veder presto accomodate le cose di Boemia se dato un buon successore all'Imperio. Mostra questo Rèogni miglior di spositione, non solo ver sola causa Cattolica di Germania in generale, ma verso la particolare persona del Rè Ferdinando. E di già s'è dichiarata Sua Maestà di ciò co'l medesimo Re Ferdinando, e parimente con Sua Maesta Cattolica . All'incontro qui sivorrebbe qualche cosa dipiù, che non porta cotesto silentio sì alto di Spagna in un mouimento di questa sorte borain Francia . Son delle solite gelosie , con le quali si fanno guerra, anche nella più sicura pace le due Corone. Il Prencipe di Conde fuin gran pericolo, ma poi migliora . & bora va ricupet ando la favita . Il Regliscrisse vitimamenie alcune righe de sua man propria, escriandelo a precurar di guarire, & a sperarbene della sualitertà e gli rimando la spada, che gli fu leuata quando fu posto in prigione. U. E. mi conscrui nella felita sua buena gratia, ch'so per fine le l'acio con riverente affetto le mani. Di Parigi li 7. d'Aprile 1619.

### Al medesimo.

#### A MADRID.

E à me hà portate lettere di V. E. l'ultimo ordinario di Spagna; ne a lei haure io molto che scriuere con questo straordinario, che passa. Torno quà vitimamente il Padre Berulle spedito da! Cardinale della Rosciafocò, & ha fatto sapere al Rè, che la Regina sua madre giudica meglio per hora d'accettar l'espediente di ritirarsi in qualche gouerno, don'ella possa trattenersi con sicure Za, e riposo. Il gouerno offertole è quello d' Angin con la Città, e Cittadella d' Angiers, e di più due altri luoghi vicini l'uno chiamato il Ponte di Se, fopra lariuiera della Loyra; el'altro Chinon fopra un'altrariuiera, che sbocca pur nella Loyra. La Regina hauretbe voluto di più ancora Ambuosa, o Nantes; ma il Rè non ha giudicato di douer condescendere a tal di manda. Con questa risolutione torno hieri ad Angolemme il Padre Berulle. Et il Re intanto si è risoluto d'andare a Orleans, per intendere iui l'oltimarifolutione della Regina, e pigliar di mano in mano nuoui consigli, secondo la piega che riceueranno le cose. Io per me credo, che la Regina si contenterà della prima offerta, e che presto ella sia per metter la sua mag-

maggior sicure Zanel cuor del figliuolo; sicome il Rènen deue desiderare d'onire il suo con alcun'altro più, che con quel della madre : Da Orleans sarà fatto intendere alle persone publiche quello, che douran fare; & io per la parte mia prego Dio, che ci lieui l'occasione di far viaggio, e che muti faccia alle cose in modo, che nella publica tranquillità possiamo. ancor noi godere il nostro prinato riposo. H abbiamo hauuto questi giorni il Sig. Don Fernando Girone grauemente ammalato. Hora stà meglio; se ben non, è ancora in tutto libero dalla febre . Ultimamente io. fui a S. Germano, e trouai la Regina in ottimo stato di sanità. Questa mia trouerà forse V. E. in sviaggio per Portogallo. O' di stanta, ò di viaggio le desidero sempre le medesime prosperità, e sempre l'accompagno con la solita mia devotione E per fine le bacio con riverente affetto le mani. Di Parigili 5. di Maggio 1619.

## Al medesimo.

#### A MADRID.

Dontempo stesso in son capitate le due vltime lettere di V.E. sotto gli 11.e. 22. del passato, Ehò sentito quel piacere nel leggerle, che più poteua sodissare all'impatiente desiderio miodi

riceuerle. Che di già, a dirle il vero, mi daua gelosia il suo silentio di tanti giorni . Veggo il senso, c'hàhauuto V. E. interno alle cose di quà, e le considerationi, che mi son fatte da lei; degne apunto di lei, c' della singolar sua prudenta, e nelle quali anche qui concorsero sin da principio molte persone delle più gram. Et ioper me confeso, che nel giudicar d'un'attione, come fu quella dell'oscita, che fece di Blois la Regina madre, con tutte le sue circostanze, hebbi anch'io il medesimo senso; e ne'miei primi ossitij co'l Rè esortai con ogni mio spirito Sua Maestà a deporre il pensiero dell'armi & ad elegger le vie soaui. E qual passione, per direil vero, meritana d'essere più dolcemente, ò disimulata, ò corretta di quella, che mostra una madre nel rifentirsi, che le sia tolta la parte dountale appresso il figliuolo? Ma come si sia, Dio finalmente hà mirato con occhio benigno la Francia in quest'occassione, come in sant'altre. Di già le cose restano accomodate, e l'armi saranno in breue deposte. La Regina insomma hà giudicato di douer' accettare l'offerta del gouerno d' Angiu, e delle Pialle auuisate, sent a fare più altra instanta, nè d' Ambruosa, nè di Nantes, & hà lasciato il gouerno di Normandia : Dice però Sua Maestà, e vuole, che da ognuno si sappia, che le sue vere Pial-Le son quelle del cuore, e della gratia del Rè suo figlinolo,

gliuolo; e ch'in effe porrà sempre la sua total sicure? za, e quiete. Parla insomma con tenere Za di madre; e con attioni di madre si deue creder, ch'opererà. Questi son gli vltimi aunisi di Corte; e questo lo stato, in che si truouano hora le cose. Piaccia a Dio di condurle all'intiero accomodamento, il qual sarebbe di veder la madre appresso il figliuolo. Che se le riconciliationi priuate si debbon tanto desiderare, quan to più quelle poi, che riguardano le persone Reali? la cui vnione dà l'anima a'Regni, e la cui pace domesticarende tanto più sicura la publica. Madelle cose di quanon più . Di coteste di Spagna, veggo quello, ch'a V. E. è piaciuto di scriuermi. Pensai veramente, ch'ella fosse per accompagnar Sua Mae stà Cattolica in Portogallo; e ben si può credere, che Carà stato vrgente, com ella accenna, il rispetto, che l'hà fattarestare in Madrid. Tutte le lettere, che vengono di costà fan mal'augurio alla causa del Marchese di Settechiese. Ma è possibile? quasitre millioni d'oro di beni ? vn sì vasto pelago di ricche -Ze? se bene, che adoratione non si rende a gli Idoli del fauore? E pur'egli non è stato se non un riflesso. Le cose d'Alemagna van torbide grandemente; e bisognerà al fine, che sidecidan con l'armi. La gente di Fiandra hà cominciato a passare il Rheno, per quanto s'è inteso. In modo che se passasse intieramente

mente sent altro ostacolo, porterebbe una grandaggiunta di forte al Rè Ferdinando. E qui per fine io bacio a V. E. con riuerente affetto le mani. Di Parigi li 28. di Maggio 1619.

## Al medesimo.

#### A MADRID.

Rima d'ogn'altra cofà , per amor di Dio V. E. mi lasci doler del caldo . O' che caldo crudele l o che caldo di fuoco! Vn caldo insomma, c'hatraspor tato il cielo di Spagna in Francia, e Siuiglia a Turs. Everamente io compatisco U. E. se costi a proportione hà fatto il caldo, che quì E questo nostro par tanto più insoportabile, quanto haueuamo hauutaprima l'estate solo di nome, perche i giorni eranoriusciti quasitutti di primauera, Gil Luglio propriamente vn' Aprile. Ma quest' Agosto è vna fiamma. Non si dorme la notte; non si riposa il giorno; e della notte bisogna far giorno, come s'vsa costi. Et apunto hieri l'altro il Grande Scudiere venne a trouarmi qui all' Abbatia di Marmotier , dou'io alloggio, ch'era sù'l far della notte; & il Duca di Guisahiermattina, ch'era sù'l principio quasidel giorno. Passerà questa suria al fine; che len sà V.E., quanto le passioni quà, etiandio de gli clementi medesim i,

desimi, son fuggitiue. Abastan Zami son doluto del caldo . Trattiamo hora d'altre materie : Io mi trusno al presente in Turs per occasion della Corte . E quanto alle cose publiche, tutto qui siriduce al negotio della Regina madre. Ma potiamo sperare, che pur finalmente lo vedremo presto finito, e con quella persettione, che tutti i buoni hanno desiderato. Di già la Regina sirisolue di venire a trouare il Rè dirittamente quà a Turs . Operò molto inuero per la: riconciliatione intiera l'andata del Sig. Prencipe di Piemenie ad Angolemme - Il Duca di Mombasone v'è poi stato inui ato dal Re due volte; c'ha fasto vedere anche più al viuo la sincera intentione del Sig. di Luines suo Genero alla Regina; onde Sua Maestà in fine s'erifoluta di dar bando a fospetti, e di venire a trouare il Re: Secondo le passioni, tali sono sta ti i configli. Et anche il di d'hoggi-non mancan molti, the la consigliano a non fidarsi, Io confesso, che sono stato di quelli, che più hanno procurato di persua dere Sua Maestà a venire; e per me Zo del nostro buon Padre Gioseppe Cappuccino, ch'ando alcuni di sono anchegli ad Angelemme, to le scrisi, e feci dir liberamente, che non doueua ne temer più, ne tardar più, e ch'io haueua grand'occasione d'asicurare la Maestà Sua, che le cose non poteuano esser meglio disposte da questa parie. Ho hauuta poi una sua let-

tera benignissima, ch'aggradisce il mio consiglio, e la libertà da me vsata. E veramente non si poteua veder più chiaro di quel c'hò veduto io nel cuore del Rèse del Sig. di Luines. L'attendiamo quà dunque in breue. E feverrebbe, se fesse possibile, che il suo prims congresso col Rèseguisse nel giorno di S.Lu:gi; per render tanto più celebre questo giorno, ch. è per se stesso si celebre in Francia. Da questa riunione si può sperar senza dubbio un gran bene, si come dal contrario sipotena temere un gran male; & hora spetialmente nellacongiuntura dell'Assemblea, c'hanno a far gli V gonotti questo mese, che viene, a di fegni peruersi de quali ni una cosa poteua star meglio, che la continouatione della discerdianella Casa Reale . A questo termine fon le cofe della Regina. Memorabile dunque fara hora Turs per la sua venuta quà in tale occasione, com'è Blois per la sua sur a da quel luogo a mesi passati. Nel trasferirmi alla Certe io vidi in Bleis la fenestra, per doue ella scese di mezzanotte, e vidi il resto di quel Casiello, che par riseruato a gli accidenti più tragici della Francia; & inparticolare mi feci condurre alle camere dell'appartamento Regio, doue fu amma? zato il Ducadi Guisa agli Stati generali d'Henri co terzo. Di quà entrò (mi diceuano,) qui hebbe il primo colpo; qui sfodro me Zala Spada; qui lo fini-

rono; e quà in disparte staua nascosto il Re stesso a vederlo morire. Più grande fu anche l'horrore, che mi cazionò il luogo doue il di appresso su crudelmente amma Zato a colpi d'alabarde il Cardina! suo fra tello . Vidi la camera , doue fu imprigionato al medesimo tempo il Cardinal di Borbone, e vidi quella sinalmente, doue poi otto giorni appresso morì di dolcre la Regina Catherina, accorata da successi così fune sti, e dalle conseguenze anche più funeste, ch'ellane predisse al morire; e considerai con grand'attentione quelle animate muraglie, che spirano al viuo le miserie delle Corone in me Zo alle app arenti loro adora te felicità. Matorniamo a Tars, & a questo delitio so paese. Questa veramente si potrebbe chiamar l'Ar cadiadi Francia: senon che vi manca vn Sana?-Zarro Francese, che la descriva. Qui però se non si chiama questo paese l'Arcadia, vien nominato almeno il giardino del Regno . E con moltaragione inuero; si placidamente vi corre in meZZo questa bellissima Loyra: si amene son le sue sponde: e si ricche le campagne quà intorno di frutti, e d'ogni vistapiù dilettenole. Mache pare aV. E. del sito di Turs con questo borgo all'incontro, deu'è situato questo celebre Monasterio di Marmotier? Che le pare di quelle isolette, che fanno un ponte della natura congiunto a quello dell'arte, per done si passa il siume, e s'entra nel-

la Città? E che le pare di tanti arbori, che sorgono frà le case dalla parte della Città, nel borgo, e nelle isolette, c'hora uniscono, & hora vari ano con tanto gusto da tutti i lati si vaghe scene ? Molto meglio di me furono offeruate forse da V. E. queste cose medesime quand'ella fu a Turs; ma hò voluto anch'io rinouargliene la memoria, e con la memoria il piacere . E tanto basti delle cose di quà . In Germania i progressi del Conte di Bucoy, dopo l'arrivo della gente di Fiandra, si fanno ogni di maggiori; & in Francfort gli Elettori han riconosciuto di già il Rè Ferdinandoper Rè di Boemia; ch'è per lui una gran caparra della sua elettione all'Imperio. Di qua non sipuò proceder meglio nelle cose di quelle parti per ser uitio della Religione, e per vantaggio di Ferdinando. Finirò questa lettera con accusare a U. E. la sua delli 27. del passato, e con rallegrarmi quanto più vi uamente posso con lei , che sia stato promosso al Cardi nalato il Sereni simo Infante Don Ferdinando terzogenito di Sua Maestà Cattolica. Successo inuero, che non poteus effere, nè di più grand'ornamento al Sacro Collegio, nè di maggior riputatione alla Chiefa tutta. E bacio a U. E. conrinerente affetto le mani. Di Turs li 20. d'Agosto 1619.

Al medesimo.

A MADRID.

P Assò il caldo poi finalmente, e la stagione di Spagnucla tornò a farsi Francese. Quel medesimo caldo tanto molesto cagionò, che la Regina madre tardasse a mettersi în viazgio più che non s'era pensato: ende Sua Macstànon giunse a Turs se non alli 5. del presente . Fù solennissimo in ogni parte il suo arrino. Per viaggio il Revolle, che le fossero fatti i medesimi honori, che si sarebbono resi alla persona sua propria; e quà appresso trè leghe andò a visitarla con l'accompagnamento di tutta la Corte; si come fece la Regina sua moglie, accompagnata dalle due Madame sorelle del Rèse da tutte le Prencipeffe, che poi entrarono con lei in Turs; essendo tornato il Rèprima, per ricenerla qui nuouamente con altre nuoue dimostrationi di rispetto, e d'amore, che non poteuano eser'inuero più grandi. Le tenere ? Ze del primo incontro frà il Rè, e la Regina sua madre furono stracrdinarie; e si vide cadere particolarmen te una pioggia di lagrime da gli occhi della Regina. Qui poi le sodisfattioni si sono date, e riceunte apieno da tutte le parti; e non si fà dubbio, che non restino pienamente ricongiunti i cuori in questo ricongiungi mento

mento delle persone. Il nuouo Duca di Luines resta anch'egli sodisfatti simo; e quel ch'importa, frà lui, Es il Vescono di Lusson s'è stabilita una intera corri sponden a, che vuol dire frà i due istrumenti, che più possono conseruarla frail figliuolo, e la madre; non hauendo minore autorità, e confidenza Lusson appressola Regina, di quel che l'habbia Luines appressoil Re. Conobbe qui V. E., e tratto il Vescouo di Lusson, e le son note le sue qualità singolari. Horaparticolarmente in questo maneggio le hà dimofrate; enon sipuò dire la lode, che nericeue . Ecco dunque in porto le cose della Regina madre, doppo tante, e si varie tempeste. Io hò trattato a lungo più volte con Sua Macstà; nè potrei dire quant'hà mofirato di gradir gli offiti fatti da me, e di restarne obligata a Sua Beatitudine. Hora dopo essere stati qui insieme il Rè, e le Regine più di 15. giorni, sirisoluono le Maestà loro di lasciar Turs, e d'andare altroue. Il Rècon la Regina sua moglie s'incaminerà frà due, o tre di verso Sciartres, per trattenersi qualche giorno in quella Città sino ad altra risolulutione, e la Regina madre se n'anderà al suo gouerno d'Angiers, per venir poi a trouar di nuouo il Rè quanto prima . Altro non habbiamo per hora qui di consideratione. E questo successo della Regina maare forse di già l'haurà inteso V.E., come l'altro ancora d'efsere stato eletto Imperatore il Rè Ferdinando, che non è di minor consequenzia al ten publico, della Germania, di quel che sia questo al feruitio generatdella Francia. E per sine le bacio riverentemente le mani. Di Turs li 15. di Settembre 1619.

### Al medesimo.

### A MADRID.

Ccomi in Parigi; se ben di passaggio più tofto, che di ritorno . Qua fon venuto per alcum mici propry affari, e presto anderò a trouar la Corte, che da Sciartres con gli vliimi aunisi era per trasferirsi di giorno in giorno à Fontanableo. Temono la contagione, ch'al presente corre in Parigi; ancorche si speri, che il primo freddo sia pen ostinguerla affatto. Almio arriuo qua ho ricenuto l'oltima letteradi V. E., & insieme il gusto, che sempre m'apportal'hauer fresche nuoue della sua prossera sanità, & i soliti segni della sua cortese memoria verso di me. Coste veramente, come V. E. mi dice . Non potra delersi il Sacro. Cellegio di non hauere haunto un Cardinale di buona stampa; e communemente s'intende quel che da lei mi viene hora scritto; ciò è, che siano segnalatissime in così tenera eta le parti proprie, che concorrono nella persona det Serenissimo Cardinale

163

Cardinale Infante. Io mi fon rallegrato di questo successo con V. E., com'ella haura potuto vedere; & boradi nuono godo, che si sia incontrato scambienolmente il suo offitio di congratulatione co'l mio. Delle cose di qua poco resta che dire. Si separarono poi le loro Maestà nel modo aunifato, e parti subito per Italia Madama Principessa di Piemente co'l Prencipe suo marito, e co'l Prencipe Tomaso. Di Germania habbiamo una strana nouità de' Bohemi; ch'èlhauer esi eletto per loro Rè l'Elettor Palatino. Sin quì non sappiamo però, ch'egli habbia accettato, e si può credere c'hablia a pensarui più d'unavolia. Di quà s'è dichiarato subito questo Rè, che non può atprouar così fatta elettione, e con termini molto rifolu ti hà esorta:o il Palatino medesimo a non accettarla; & hà fatti in questa conformità ancora gli offity, che bisognanano col Re d'Inghilterra . I pericoli son troppo chiari contro la Religione, contro l'autorità legitima d'ogni Prencipe, e chiarisimi in particolare contro quella de Re di Francia, c'hanno i propry loro V genosti in cafa : Quest'esempio di Boemia non potrebb'effere in somma più danno so alle conseguente di Francia. Qui lo veggono molto bene; onde il Rè s'è impegnato nella dichiaratione accennata di sopra, e si può credere, che passerà più inanti, quandopiù inan Li lo ricerchi il bisogno. Io non hò mancato de miei offity, e non mancherò di continouargli che troppo al viuo penetrerebbe nel cwor della caufa Cattolica questa ferita, quando non vi sirimediasse nel modo, che si conuiene. Presto hà riceuuto il contrate fo d'un mas successo il altro sì buono dell'elettione all'Imperio del Rè Ferdinando. Effetti del siufo, erissuspo continouo, che portan con sègli accidenti del mondo, hoggi selici, e domani infelici; e che pereser tali dourebbono pur dising annar g'adoratori di questa vilmassa terrestre. Et io per sine aV.E. bacio riuerentemente le mani. Di Parigi il primo d'Ottobre 1619.

## Al medenmo.

## A MADRID.

VI partir dell'ordinario di Rema passa quello di Spagna, ond'io sarò breue. Ma darà peso allamia breuità un'auniso molto importante, ch'è la libertà, nella quale su posto bieri il Prencipe di Condè. Il giorno inanzi venne a leuarlo dal Bosco di Vincena il Duca di Luines, & bieri poi lo condusse a far riuerenza al Rè, che si trouaua quà vicino otto leghe a Sciantigli, luogo molto delitioso del Duca di Memoransì cognato d'esso scondè. Vedremo hora le conseguenze a un tal successo: che senza dubbio sarano

## Del Cardinal Bentinfoglio.

165

ranno buone, se Conde esequisce quel, c'hà non solo promesso, ma protestato; ciò è, di voler serur bene il Re, e la Religione. Questa sperant a sen'è conceputa, e su questa speranta s'e liber ato. Di Germania son venute sempre nuoue peggiori; perche non solo s'intende, che il Palatino habbia accettata l'elettion de Bohemi, mache alimitatione loro gli Vnghe ri habbiano anch'esi eletto vinnuono Re,ch'è Beilem Gabor Prencipe di Transiluania U. E. vede la co-Spiratione di quegli beretici; co'i quali non s'hà da dubitare, che non cospirino anche tutti di altri da ogni altra parte. I noftri Cattolici , edi Comania, e di suori bisognerà ben , che si sueglino anch'essi : altrimente que to farebbe un fenno, ò più tosto un letargo mortale. Jo mi truouo ancora in Parigi, perche la Corte non andò poi a Fontànableò, ma a Compiegne, luogo di Picardia, Gil Rè fece intendere alle persone publiche quà, che non si moues sero, perche Sua Maestà si sarebbe accost a:a presto a Parigi. Il che se ben non è seguito sin hora, nondimeno speriamo, che la Maesta Sua presto sia per venire a Fontanal leò, e for se anche a San Germano: essendo la contagione si diminuita, c'hormai non ne resta altro, che il nome. Hebbi, e lessi co'l folito gusto la lettera, che V. E. s'è compiacciuta di scriuermi con l'ultimo ordinario. È per fine le bacio con rine-

riverente affettole mani . Di Parigoti 21. d'Ot-

#### Al medesimo.

## A MADRID.

N Compiegne io riceuei l'oltima lettera di V. E. fouoli 16. del passato: ma da quel luogo io non hebbi tempo, ne occasion di rispondere, e perciò la sup plico a non mar auigliarsi del silentio da me interpoflo. Andat a Compiegne, per varie occorrente publi che, e me ne party al tempo stesso, che il Re con tutta la Corte si pose in camino per andare a Monseo, e di là a Fontanableò . Nel medesimo luogo visitai , e sui visitato dal Prencipe di Conde, e trattammo insieme lung amente in quelle due visite, e certo non miresto, che desiderare in lui, ne di Zelo, ne di buon senso in tutto quello, che può riguardare il servitio del Rè, e l'otile della Religione . E prometto a V. E. che sin qui egli non poteua far di vantaggio nella presente occorrenta dell' Assemblea de gli Vgonotti in Ludun. Della perseueran a si potria fonse hauer qualche dubbio. Ma dice egli stesso, che la prigionia gli è stata una buona scuola: oltre alle angustie prouate anche prima nelle turbulenZe, che precederon la prigionia. Intorno alle cose di Boemia, non si può da questa

questa parte hauer miglior volentà; e si vorrebbe fare anche fin, che semplici offity. Ma qui sempre si ftà, ò di parto, ò con gravidanza di cofe nuove, com'e ben noto a V. E. Onde non faten los hora, ch'esuo sia per hauer l'accennata Affemblea, non si può ne anche saper conseguememente sin doue siano per poter giungere le forte di questo Rè in aiuto della causa Cattolica di Germania. Intanto le nuove di là non possono quasi eser peggieri Tutto hermai è in riuolta. E se bene sin qui , ne il Palatino bà espressamente accettato, ne il Transtuano si dichi ara di pretendere d'effer Rè, nondimeno son manifesti i difegni, c'hanno di peruenire, l'uno alla (oronadi Boemia, el'altro a quella d'Vngheria. Faccia Dio, che le cose piglino miglior piega. Dalle materie publiche io vengo hora alle mie prinate, e rendo quelle più affettuose gratie, che posso a V.E. dell'essersi ella compiacciuta di parlare in tanto mio vantaggiocosti a Monsignor Arcinescono di Chieti. Son de soliti suoi fauori, non punto nuoui, ne à me, ne a lei ; che siamo si aunezzi, ella a compartirmegli, & io a riceuergli. E per fine le ba-. cio con ogni riueren la le mani . Di Parigi li 14: di Nouembre 1619.

Let be wiring and her

## Al medefimo.

### A MADRID.

7. E. haura sentitala sua parte d'affanno, e d'inquietudine ser l'adubbio, per l'occasione del mal grane di Sua Maesta Cattolica. Ma lodato Dio, che la Ni artà sua di già si trouana libera di felre, per quanto hieri l'altromi di se il Sig. Don Fernando, chisicompiacque di venire a farmi partecipe di talanona. Il pericolo è stato grande, e farebbe stata incomparabile inuero onatal perdetain tempitali. Pur troppo grandi sentiamo hora le nostre cadute in Germania: esendo le cose dell'Imperatore, e della causa Cattolica ridotte ini fra grandi sime angustie: Il Palatino è di già coronato Re di Boe mia; es'intende, ch'in Ungheria fose fer seguire it medesimo in persona del Transiluano: L'Imperatoresi eritirato in Grail : l'Arciduca Leopoldo resta in Vienna; G'il Conte di Bucoy hà trasferito anch'egli il suò esercito di là dal Danubio intorno a Vienna, con intentione d'impedire il passaggio det fiume à Bohemi : i quali disegnerebbono di metter sin da hora, come vi assedio largo a quella Città. In questo mezzo và marchi ando il soccor so di 4. mila Italiani, e 3. mila Valloni, che a' Italia scino inui ati dal .

Rè Cattolico a Sua Maestà Cesarea; gente eletta, mache giunge lardi rispetto alle congiunture, e che rinfeirapocarispetto al bifogno. Quanto meglio farebbe flato likerar prima il Regno di Napoli da quel la gente di guerra, e mandarla in Germania a tempo,c'haureble date alle cofe dell'Imperatore,e di quei Cattolici vin si nobil vantaggio! Manon fi poffono preueder sempre susti i pericoli, ne preparar tutti i rimedy. Quel socorfo di Fiandra di o mila fanti. e 2: mila caualli fu stimato per allhora bastante. E certo ch'e stato un prodigio, si può dire, il vedere come si presto habbian mutato faccia le cose in tanto fa nor de gli heretici. Hora bisogna ricorrere a nuoni consigli, & a nuoue forze, così dentro, come fuori di Germania, e ben può credere V.E. , che la S." di N.S. non mancherà di far quanto gli sarà posibil dalla fua parie; che queste nuoue apunto vengon da Roma in occasione, chera arrivato a quella Corte un' Ambasciatore straordinario dell'Imperatore a trattar con sua Beatitudine delle presenti occorrenze di Ger mania. Quin habbiamo un'altro firaordinario pur anche di Cesare inuiato a questo Re per l'istesso fine; Geil Conte di Firstimberg, che V. E. vide qua l'anno passato (se ben mi ricordo) nelvitorno, chi egli fece di Spagna in Fiandra. Il Rel'ha fattoricenere, & alloggiare; & hoggi egli è andato a S. Germano a

trouar Sua Maestà, alla quale esporrà gli ingiusti, e peruersi disegni de gli heretici di Germania contro la Cafad' Austria, e contro la Religione Cattolica, e ricercherà la Maestà Sua in nome dell'Imperatore di qualche aiuto particolare. Certo che qui dourebbono vscir di neutralità questa volta, e considerar, che il male ond'è trauagliată di presente la Casa à Aufria in Germania, potrebbe un gierno patirfi ancora dalla (afa Reale in Francia: Gli offici, non sono stati neutrali sin'hora, ne la dispositione apparisce neutrale; conoscendosi qui troppo bene quanto sano per auuantaggiarsigli Vgcnotti di Francia con ogni nuouo vantaggio de gli heretici di Germania. Contuttocio a me (per dire il vero) non darebbe l'animo ancora di giudicare sin doue siaper giungersi qui, cl tre a gli offity; considerata massime la presente congiuntura di quest Assemblea de gli Ugonotti; le cui dimande sono state affolutamente ributtate dal Re, E i cui disegni sono, per quanto si scuopre, di voler ridursi alla Roccella tuttauia in corpo d'Assemblea generale; per venir forse ad vina averta disubbidienza, c'halbia a far nascere qualche nuoua commotio ne qua dentro. Fra due giorni penso anch'io d'andare alla Corte per rinouar gli offici, che qui richiede la causa Cattolica di Germania in si graue occorren-La; caufa, ch'è si unita con quella di Sua Maestà CefaCefarea, ch'in alcun modo non possono restar separa te l'una dall'altra. Sperasiperò, che la Corte non sia per tardar molto aridussi a Parigi. Et io non hauendo altro che soggiungere a V. E. resto per sine baciandole con riuerente assetto le mani. Di Parigi li 5. di Decembre 1619.

## Al medefing-

## A MADRID.

On l'ultimo ordinario di Spagna io non hòriceunto lettere di V. E.; il chemi fà stare in qualche gelosia della sua gratia, e memoria. E nondimeno sò, ch'io merito più che mail'una, e l'altra da lei . M'imagino , che il male di Sua Maesta Cattolica habbia tenuto costi ogn' uno in grand'inquietudi ne, eparticolarmente V. E., che più d'ogn'altro conosce quanto è interessata la Christianità nella conseruatione d'un Redi tanta religione, e virtu. Certo, che qui s'è hauuto il medesimo senso; e con molto gusto si sono poi riceunte le nuoue più fresche della sicura conualescent a di Sua Maestà. Delle prime, che furono sì câttine, restò afstitta sommamente la Regi na Christianißima sua figliuola; & all'istesso tempole suani anche la speran aquasicerta, in che era entrata Sua Maesta d'esser gravida : onde la malen-

conia fu si grande per l'uno, e per l'altro rispetto, che la Maesta Sua cade inferma, e per alcuni giorni e fata in letto con febre : Ma bora, Dio todato, fi truouain buona conualescenza. Nel resto qui gli Vgonotti stanno tuttania pertinaci in voler, che il Re dia loro risposta, e sodisfattione inan i che shabbiano a separare; e dall'altra parte Sua Maestà simostra più che mai ferma in volergli prima d'ogn'altra co-Saveder separati. Questo incontro fastidioso hà trouațo la negotiatione del Conte di Firstimberg. Qui infomma par molto difficile, che il Re poffa (almeno per hora) fare vna dichiaratione aperta di voler dar aiuto all'Imperatore, e che peffa impegnarsi a procurar d'estinguere un fuoco esterno, mentre si può temere di vederne acceso on domestico. lo horinouati gli offing co'l Re, eco'i Ministri; e con alcuni di loro gli ho reiterati più volte. La disposition'è grande; siconosce il pericolo di Germania; si cono-(ce, che il maggiore, e pri vicino dopo è quello di Fran cia; son freschi gli esempo del sauore prestato da quegli heretici a questi; è manifesta la cospiratione vni nersale di tutta la sattione heretica contro la parte Cattolica; esha gran desiderio inuero, che questa Corona entri alla difesa hora apertamente della cau la Cattolica di Ciermania. Contuttocio non fivede ancora sin doue s'habbia a giunger di qua per difenderla.

derla. Ben può credere V. E. eh'oltre alle difficoltà proprie qui dentro, non manchino gagliardisimi contrasti di fuori. Inghilterra s'oppone di già alla scoperta, el'istesso fà Ollanda, insieme con tutta la fattione generale heretica esterna; e copertamente non mancano altri di far contrarifsimi offity. Quì poi la fattione particolare del Palatino è potente, e l'arti sono grandissime per raffredar le buone inclinationi, che si scuopron da questa parte; cercandosi di far credere sopratutto, che le turbulenze presenti di Germania non siano per causa di Religione, ma semplicemente per causa di Stato. Come se non fosse chiaro il contrario! E come s'ogni di non si vedessero nuoue violente in quelle parti contro la Chiefa. & come se non fossero noti i disegni orditi un gran pe Zo primada gli heretici di voler leuare la Boemia alla Casad' Austria, per acquistare un voto Elettorale di più, affine di trasportar l'Imperio in un Capoloro! Maqui son conosciute molto bene queste arti. Oltre che quando mai s'è veduto, che gli heretici non habbiano conuertita in causa di Religione la causa di Stato? an Li allhora solo stimano essi d'ha uer riportata intiera vittoria, quando hanno abbattuta, & oppressa intieramente la Religione sotto le apparenze lor colorite di Stato. Gli effempi son trop po chiari, e troppo lungo sarebbe il voler riferirgli.

Si che non si può dubitare, che la querela presente di Germania non sia in gran parte ancora per causa di Religione. Quet che si deue considerar sopra tutto in niguardo a gli interessi di questo Regno escheidi la no sono state da alcuna parte più somentate le ribellioni de gli Ugonotti qua dentro, che dalla Cafadel Palatino: Casa veramente, che par sa: ale adouer sar sen tire i maggiori danni , che possa temer questa Monarchia. Onde non si dourebbe quà sen a dubbio con sentire in maniera alcuna di lasciar crescere il Palatino, ne di lasciarlo acquistar nuoui Regni, e nuoue Prouincie; per hauerlo forse anche poi a veder suc cedere un giorno alla Corona d'Inghilterra, & a ve der crescere allhora tanto più i pericoli della Francia. All'incontro chi può negare, ch'in Germania la Casad' Austria non sia il sostegno principale della Religione Cattolica? E si vede, che non può dar qua si gelosia d'alcuna sorte a questa Corona essa Casa, per tante considerationi differenti da quelle, che posson cadere nella Casad Austria di Spagna. Queste, e molte altre ragioni bo dette qui, & esaggerate più volte con efficacia non minore, che libertà, per muouere il Re, e questi Ministri a dichiararsi apertamente in fauor della causa Cattolica di Germania. Ecerto spercrei, che quando le necessità proprie potessero in alcun modo permetterlo, si fosse per pigliar qualche

qualche buona rifolutione. In questa sperant a è puranche entrato l'Ambasciator di Sua Maestà (e sarea, dopo hauer haugte diuerse vitenze dal Rè, e dopo hauer trattaio co Ministri più volte. Ma presto dour à saser si la speditione, che egli riporterà. La Corte qui intanto aspetta passa to dimani, che sarà il prime giorno dell'anno nuovo, un numeroso parto di Caualieri dell'Ordine dello Spirito Santo. Dicono, che nio si può veder più pomposa cerimonia di questa. Le persone publiche douran ritrouaruisi, e da me hor hora parte il nostro Signor di Bonulio, che me n'hà portato l'inuito in nome del Rè. E qui per sine à V. E. bacio le mani. Di Parigi li 30. di Decembre 1619.

#### Al medesimo.

#### A MADRID.

Odato Dio mille volte, che pur dopo lunghe, e dure battaglic habbiam vinto. Questo Rèinfomma s'è dichiarato di voler foccorrere l'Imperato re, e la causa Cattolica di Germania, e di voler'inuiare vn grosso meruo di gente per questo effetto. A me stesso, Sagli Ambasciatori di Spagna, e di Fian dra è stato consirmato il medesimo da questi Regij Ministri, e con questa speditione parti hieri l'Ambusciator

basciator Cesareo alla volta di Fiandra. Hor che dirà V. E. ? Non le hò scritto io sempre che si poteua sperare, che di qua si fosse per oscire in quest'occasione delle indifferenze, e delle neutralità? E certo. eraben douere, ch'essendosi proceduto si bene di quà nel successo della dignità Imperiale conseguitada Sua Maestà Cefarea, si procedesse nell' stesso modo, per far godere alla Maesta Sua, com'è giusto, il supremo honor di quel grado; il quale sen a gli Stati hereditaryche susisten (a potreble havere? Larisolutione dunque non potrebb'effer migliere. E nondimeno considero V. E. tutta sospesa nell'incerte Zadi vederla eseguita. Confesso, ch'in questa parte resto. anch'io sospeso con lei. Non si deue dubitare, che di fuori gli heretici, & altri co'i loro effity non habbian da fare ogni sforZo per rinuerfarla. E quanti accidenti vi si possono attrauersare insieme qui dentro? Maßime in questa congiuntura dell' Assemblea de gli Ugonotti : i quali artifitiosamente accresceran no i sospetti di qualche tumulto in Francia, per impedire il soccorso in fauor de' Cattolici di Germania. Ma Dio cha operato sin qui, fara ancoril resto. Della sua causa si tratta, ch'alla disesa principalmente della sua Chiesa è indiri Zato questo si c corfo. All'incontro chi mai vdi caufa più ingiusta, è più indegna di quella del Palatino? E le attioni lo mostra-

mostrano; nell'hauere egli praticati i Bohemi all'isteffo tempo, che dal Collegio Elettorale veniuano e-Clusi lor Deputati da Francfort, e riconosciuto in conseguent ail Re Ferdinando per Re di Boemia; nell'hauer cospir ato contro esso Rè a quel tempo mede simo, ch'egli, insieme con gli altri Elettori, lo staua olegendo alla dignità Imperiale, e finalmente nell'ha uergli giurata la folita fedeltà, e portatogli poi subi to l'armi contro, fatto Rè de ribelli di Sua Macstà, an I i fatto ribello pur'eg li medesimo al suo Capo sourano, e di tutto l'Imperio. Ma tornando al soccorso, 🗗 a chi debba condurlo, si parla di Guisa, di Neuers, e si fa inanti anche Vandomo. Quel, ch'importa è il batter tamburo, & in questo bisogna premere, perche non mancher anno Capi, quando s'habbia da esequire il soccorso. Mi cruccia insomma il torbido sta so delle cose di quà, e la dispositione a farsi ogni giorno più torbido. Questa Affemblea de gli V gonotti da rà che pensare; malcontenti, e de più grandi non man cano in Corte, e fuori di Corte; e quel ch'è peggio la Reginamadre non venne mai, e frà tanto il tempo hà peggiorate le cose inuece di migliorarle. Si che tornano a leuar si de'nunoli in aria; nunoli di softetti, che si rinuouan di quà, e di là, e che potrebbono partorire al fine qualche nuoua tempesta. Delle nofire occorrent e non mi resta quasi altro, che aggiungere. La Regina s'èribaunta affai bene, e da Sua Maestà hòinteso quel medesimo intorno alla conuale scent a del Rèsuo padresche me ne scriue hora U.E.; ciòè, che và più in lungo, che non si pensaua; anza soggiunse Sua Maestà, che si stana costi in qualche timor di quartana. Quì poi si sece la cerimonia de-Canalieri, che riusci belli sima inuero, e piena di maestà. Et io per sine a V.E. bacio con riuerente asfetto le mani. Di Parigi li 17. di Genaro 1620.

## 

## MADRID Conductor

Réferiamo pur qui sinalmente. In quanta affittion d'animo ci habbia tenuis per alcuni giorni la ricaduta pericolosse ma della Regina, V.E. Chaurà inteso, e l'intenderà hora di nuouò per altra parte. Dal settimo sin'ali vondecimo dubitammo grandemente di perderla; ma poi comincio a miglio eare, Eshora, lodato Dio, Sua Macsià e suri d'ogni pericolo. L'assanno, che il Rènibà mostrate; le tenerie zie, le tagrime, la curadi non la ciarla un momento, non si possiono quasi credere, non che armine rei e questo populo parimente ando utto in preshiere, inlagrime, e quasi in disperatione quei giorni, che il male aggrano più la Regina. Dio sinalmente b'à voluto

voluto adempire i voti prinati, e publici; e si può Sperare, che molto presto Sua Maesta sia per ricupe rar la sua sanità intiera di prima. Non mi diffondo in altro più particolare ragguaglio del male di Sua Maesta, perche so, che U. E. n'haura distintarelatione per altre vie: maben le dirò, ch'ioper me hò du bitato straordinariamente della sua vita, e c'hò pian te, si può dire, le soingure, c'haurebbe apportate a questo Regno, & alla Christianità la sua morte. Doue eran le nostre speranze? doue il frutto de reciprochi matrimony? e done la vittoria, che noi riportam mo di tante oppositioni infernali fatte dall'Heresia, onde l'ono, e l'altro fu tante volte prima rotto, che ftabilito? Quanto haurebbe la sua fattione poi trionfatoper ogni parte, fe così presto la morte baue se recifol'uno di questi due felicissimi nodi ? il cui vincoto si strettamente vnisce le due Corone, e frà i vantaggi delle cose lor temporali, ne sà riceuere di così gran di etiandio all'Ecclesiastiche? Malasciamo il parlar della morte, eringratiamo Dio della vita in che ba voluto conservar la Regina, e preghiamolo, che lung amente gliela mantenga; in modo che la Franciapossarestituir molte Regine del suo sangue, e simili a Sua Maestà di virtu alla Spagna. Si spedifee in quest'occafione di qua con diligent a un Gentilhuomo a dar pieno ragguaglio a Sua Maestà (attolica

toliça dello stato in che la Regina struoua. Io mi son rubbato penciò ad veraltra mia speditione straordina ria di Roma, che mi tiene occupatissimo, assin d'essere a parte ancor io di si buone nuoue con V.E. E le bacio riverentemente le mani. Di Parigi li 13. di Febraro 1620.

# hipsi Pracoli accuper della fravora echopian

# A MADRID.

Ontinouò poi il miglioramento della Regina in maniera, che di già s'è ridotta Sua Macstà in termine di buona, e sicura conualescenta: Io hebbi occasione di riucrirla privatamente in camera tre di sono, e godei in estremo di trouarla in si buo no stato. Il Reintanto è partito hoggi per Piccardia, bauendo voluto dare una vista di pochi gierni a quel gouerno del Ducadi Luines. Fauor nuovo, che stabilifce i paffati, e che promette più grandi sempre ancora i futuri. In questo me Zosi vedra parimente quel che faranno gli V gonosti in Ludun; contro i quali ofcikieri in Parlamento on a dichiaratione di lesa Maestà se dentro di trè settimane no sirifoluo no a separars. Prima di partire ha destinatail. Rè vna felennisima Aml afciaria all'Imperatore, & a Prencipi di Germania. Capon cil I ucad Ango lemme,

lemme, che sichiama Conte d'Ouernia al tempo di V. E., ec'hora hà preso questo nuouo titolo, dopo esser restato herede della Duchessad' Angolemme, che mcri l'anno pasato. Con lui và il Sig. di Bethune, oltre advn Configliere togato, ch'è il Sig. di Preò; & al medesimo tempo si mette un neruo di 10. mila fanti, e mille caualli su la frontiera verso Germania. Il Ducad' Angolemme è destinato all' Imperatore, e da lui non doura separarsi Bethune . Il Signor di Preò dourà negotiare quà, e là doue potrà far di biso gno,e la negotiatione è tutta indiri Zata al vantag gio dell'Imperatore, e della causa Cattolica di Germa nia, & arimetter le cose in pristino, per via d'accomodamento, se si potrà; il che quando non possa seguire, si moueranno l'armi di Francia contro i nemi ci dell'Imperatore, e della Religion Cattolica, ò con l'andare il soccorso in Boemia, ò co'l farsi una diuer sone contro il Palatinato. Quest'è il disegno, che si mostradi quà, & a questo fine s'indiriZal' Ambasciaria,e si di spongon l'armi sù la frontiera. Gli Am basciatori di Spagna, e di Fiandranen vorrebbono l'interposition del negotio, ma il soccorso dell'armi. Di qua si vuol far l'vno, e l'altro, e per quel ch'io posso penetrare si procede qui veramente con ogni migliore intentione. Dalle materie di fuori, torno a queste di dentro. Le cose della Regina madre stanno M 3 tuttatuttauia grandemente sospesse. Hoggi viene, e diman non viene, verrà, non verrà. Quest'è la voce, che corre, e non c'è altro di più sin què. Rendo infinite gratie a V. E. della parte, ch'ella s'è compiaciuta di darmi della cerimonia, che seguì nell'haucre il Se renissimo (ardinal'Infante preso sì solennemente il cappello. Non poteua esser più celebre inuero per tutte le circostanze. E per sine a V. E. bacio riuerentemente le mani. Di Parigi li 28. di Febraro 1620.

# Al medesimo.

### A MADRID.

n'è conuenuto passare due intiere in letto con se m'è conuenuto passare due intiere in letto con sebre, e più di due altre in conualescent a con molta debole? La di fort e. Quest'inuerno m'hà trattato male d'humi dità, e di freddo; se però non mi son trattato peggio forse io medesimo, con l'essermi troppo esposto all'aria, & all'humidità della notte. Ma i negoty ne han no hauuta la parte loro di colpa, e no meno Parigi me desimo, doue la distanza grandissima delle habitatio ni, co me sà V. E., si consà male con la breuità de giorni, che corron d'inuerno. Come si sinalmente mi son rihauuto, per la Dio gratia, & hora mi truouo in Melun.

Melun, per occasione d'essersi trasserita la Corte a Fontanableo . Qui m'e sta a resa quest oltima cortesisimaletteradi V. E., & ella medesima può giudicare quanto mi sia stato caro il ricenerla. Hieri l'altro fui alla Corte. Vidi il Rè, e la Regina, e trouai ambedue le Maestà loro in ottimo stato di sanità. (on la Regina particolarmente mi trattenni vn buon pezzo, e poi molto più con diuerfe Prencipesse, ch'erano in camera di Sua Maestà; onde feci due scene, e vestij due persone; l'vna di Nuntio, e l'altra di Cor tiggiano. Dell'afflittione sentita da V.E. per l'infirmità pericolosa, ch' oltimamente hà hauuta Sua Maestà non sipotena dubitar punto; & io me la son figurataper una delle maggiori, ch'ella habbia prouate mai . Che finalmente, oltre a'rispetti publici, ognun sà la parte di sensoprinato, che V. E. deu hauere in tutto quel, che riguarda la persona della Règina; laquale fù depositata nelle mani di lei, come i l più caro pegno del Rè suo padre; e che da lei su condotta in Francia, e con tanta cura introdotta in sì nuouavita, affinche Sua Maestà hauesse aregnare molto più ne'cuori, che nelle Prouincie di questo Regno. Maben'è contracambiata la tenerezza di V. E. dall'affeito di Sua Maestà, la qual sò, che spesso parla di lei con quei termini d'inclinatione, e di sti ma, che potrebbono esser più desiderati da lei medesima.

ma. Quanto alle dimostrationi, che V. E. mi scriue d'hauer fatte verso cotesti Caualieri Francesi, che so no in Madrid in fegno dell'allegre ZZ a fentita da lei per la ricuperata sanità della Regina, io le posso dire sicuramente, che qui sono state molto ben riceunte, e che si son prese per chtari inditij d'animo bene affetto alle cose di quà. Se ben non s'è mai hausto alcun dubbio, che V. E. non conserui tuttania di lontano quel desiderio deli'union frà le due Corone, che da lei qui fis mostrato presentialmente; e ch'ella non adopri tuttauia a questo fine i suoi offitij hora in Ishagna,come gli adoprò con tanto frutto sempre qui in Francia. Io sono in Melun, com'to detto a V. E., & apena giuntoui truouò la Corte di partita per Orleans. Col Rè và la Regina. Partono dimani le Macstà loro, e vanno per inuitar più d'appressola Regina madre avenire in Corte; e per disporla meglio s'è inuiato inanzi il Ducadi Mombasone. Come siaperriceuere la Regina madre si fatta mossa, vary sono i discorsi. Veggo i più esser contrary ad un tal consiglic, e dubitare, che questo inuito sia per parere alla Reginapiù tosto for La, che inuito. La repentina partita, ò fuga,per meglio dire, del Duca d'Vmena hà fatte cre scer le gelosie da iutte le parti; e senz a dubbio se la Re gina non viene cresceran molto più. Onde piaccia a Die, che non diamo in una recidiua peggiore affai, che

che non fù il male dell'anno passato. Oh che Francia! ch che theatro di mutationi! Epur questa Monarchia frà sì grandi, e sì continoue turbulen Le; viue, e si conserua, 5 hormai è giunta a più di mille, e ducento an ni d'età . Veggo i fauoriti grandemente perplessi . Il fauore è in colmo, e non meno ancora l'inuidia; che sarebbe vn graui simo peso in vn solo, ma quanto più in trè? Se bene de trè fratelli il Duca di Luines porta quasi tutta la machina dell'inuidia, essendo quasi tutta appoggiata a lui quella eti andio del fauore, ilqual,com'hò detto, è in colmo; e stò per dire,che per es ser durabile, non dourebb'esser si grande. Ma per tor nare al viaggio d'Orleans, vedremo ch'effetto ne seguirà. Io prego Dio, che sia buone, e che non vi sia nuoua occasione d'andar girando; che certo è vna morte il correr di quase di là, e non hauer mai in que stavitadi Francia vn'horadi vitacerta.. Et a proposito delle mutationi sì continoue di quà, che dice V. E. di questo successo d'Vmena? che l'altr'hieri, può dirsi,era la spada più sicura del Rè,e lo scudo più saldo de fauoriti. Oh venga quà la Pruden a medesima a far giuditio delle cose di questo Regno! Intorno all' Ambasciaria destinata in Germania, sospendane di gratia quel senso V. E. che me n'accenna, sin che veggiamo qualche cosa più inanzi. Quanto al soccorso, si stà nella prima risolutione, per quel che si

# 186 Raccolta di lettere

vede; & hora tanto più vi si dourebbe stare, che l'Asfemblea di Ludun hà pur sinalmente vibbidiso. Aspet tiamo dunque vn poco, aspettiamo. Io con impatien-Ka aspetto qualche comandamento di V.E.; alla quale ho scritta questa lung a lettera con la comodità, che men hà data la solitudine di Melun. E per sine le bacio con riuerente assetto le mani. Di Melun li 9. d'Aprile 1620.

# Al medefimo.

### A MADRID.

Criuo questa volta a V. E., e non mi par quast di scriuerle. Che rispetto all'altre mie lunghe lettere, non può meritarne quastil nome questa si breue. Ma da Melun le scrissi lung amente sei giorne sono; ond'hò poco da soggiunger quì hora. E pur non voglio, che questo straordinario pasi senza mie lettere particolari per lei. Quel c'habbi amo quì di nuo- uo è, che la Regina madre s'è poi scus ala di non poter per bora venire in Corte: in modo che il Rè senzi esfersi trattenuto quastiniente in Orleans, se n'è tornato a Fontanable ce fatte le seste l'aspettiamo a Parigi. Vimena da Bordeos hà scritte lettere di gran sem missione al Rè, e mostra di voler esfer più che mai buon seruitore di Sua Maestà. Al ritorno qua della sorte

# Del Cardinal Bentiuoglio?

187

Corte fi saprà meglio in che termine restano le cost della Regina madre. Et ioper sine a U. E. bacio riuere temete le mani. Di Parigi li 16 d'Aprile 1620.

# Al medesimo.

# A MADRID.

Orno poi la Corte a Parigi; e torno da Angiers similmente il Ducadi Mombasone. Egli quasi subito venne a trouarmi,e non può parlar meglio di quello, che fà per le cose della Regina madre. Da lui medesimo ho inteso, che la Regina prese grangelosia di quel viaggio improviso del Rè a Orleans; ma che finalmente poi la depose, con le sicure \( \)-Le, che le suron date da lui della buona intentione del Re, e del buon fine, al quale tendeua il viaggio. Horami par di vedere, che da douero si pensi a dar qualche stabile aggiustamento alle cose della Regina. Vedremo in che forma, e con qual successo. Quanto meglio sarebbe stato di non separar si ella dal Rè alla riu nione di Turs! Fu posto quasi subito in libertà il Prencipe di Conde, gli interessi del quale non s'accor dan con quelli della Regina: onde siamo a nuove difficoltà, che rendon maggiori quelle di prima. Parliamo hora del soccorso da inuiarsi in Germania. Hieri partiron gli Ambasciatori , e la gente si truoua di già alla frontiera. Ma veggo, che si và più in lungo ad inuiarla di quel che s'era sterate, e che vorrelbe il bisogno. Qui hora s'inclina a viler prima hauer dagli Ambasciatori qualche lume più particola re delle cose di Germania, e di quello che si può far con frutto da questa parte col negotio, e con l'armi. Vedesi insomma, che si vuol prima il negotio; ilquale douend'effer si lungo, lascia, per dir'il vero, poca speranta nell'armi. Dour an dunque gli Aml asciatori trattar con gli Elettori Ecclesiastici, con diuersi Prencipi heretici dell'Unione, con Bauiera,con Safsonia, el'ultima negotiatione sarà con Sua Maestà Cesarea. Lunghi giri , e masime in Germania, doue i conuiti rubbano la metà del tempo a negoty. Intanto la Lega Cattolica s'è armata gagliardamente, e fi fera ben di Saffonia: an Li gli whimi nimifi ne dan quasi total sicure Za. Se ben dali alira parte si può dubitare, ch'egli non vorrà dichiararsi intieramente sì presto, ma consernarsi Capo della sua propria fattion Lutherana, per farsitanto più ricercare da Cattolici, e da Caluinisti: centro i quali Caluinisti però si vede esser quasi maggior l'abborrimen to de Lutherani, che contro gl'istessi Cattolici. Oh voglia Dio delellare vnavolta quest Hidra dell'He resia; e far così preualer la sua Chiesa nella selicità de successi, com è superiore nella bontà della causa!

# Del Cardinal Bentiuoglio!

Ids

Etioper fine a V. E. bacio con riverente affettolo mani. Di Parigi il primo di Maggio 1620,

# Al medefimo?

# A MADRID.

Norniere, che passa mi fa scriuer correndo. Etiocorro volentieri, e più con l'animo anco ra, che con la penna, a dare i soliti segni a V: E. della mia deuotione verso di lei Con l'ultimo ordinario di Spagna io non ho haunte sue lettere; e pur vog lio cre dere, ch'ella bauesse riceunta quella mi a di Melun. La Corte è qui tuttavia in Parigi, e si crede, che vi si tratterra, se non soprauengon nuous accidenti ; i qua li sto pen dire, che son desiderati più che temuti : tanta è l'inclinatione, che qui si scuopre alle nouità. Gran materia se ne vede preparata, per dire il vero, nel vacillante Stato, in che fi truouano le cofe della Regina madre. Nondimeno di quà si vorrebbe pure, o stabilirle del tutto, o aggiustarle in qualche maniera. A questo sine s'è mandato vltimamente ad Angiers il Signor di Blenuille, vno de due Mastri di Guardarobba del Re, & vno di questi vlumi Ganalieradello Spirito Santo. L'affare è implicato di mille nodi; i quali fi riducon però ad on felo, che di jenare i fo fetti reciprochi , e d'introdurre vna recibroca

popolo, ch'era infinito, il Rè fu quello, che riportò la vittoria. Nè potena eser maggiore il gusto de vinto ste si nell'hauer bifognato cedere ad un tal vincito re Se ben'interuenne qualche contrasto fràil Re, il Duca di Guifa, il Prencipe de Gianuilla suo fratello, Gil Signor di Sanluca; ma la vittoria al fine fu di Sua Maestà; e la Regina, c'haueua preparato al vincitore un bel diamante in anello, si vide sfauillar tutta di contento,e di giubilo nel darlo a chi tăto ella doueua senza dubbio hauer desiderato, che lo vincesse. Vidi anch'io la festa in casa dell' Ambascia tordi Sauoia, e con particolar mio piacere . Frà que-He allegre Le restano qua terbide, e grandemente incerte tuttauia le cose della Regina madre. Tornò Blenuille; e quanto alla forma del venir la Regina in Corte, qui le proposte di lei non piacciono; & a lei queste all'incontro non sodisfanno : si che gli humori s'al eran sempre più, e sempre con maggior pericolo di qualche nuova temi esta di turbulen (e. E contincuando a fear la Regina separata dal Re nasceranco sent a dubbio de mouimenti nel Regno, ancorch'ella non voglia, perche mille malcontenti vorranno abufar del suo nome, e seruirsi del tempo. Quanto alle cose di Germania, il soccorso stà così tuttania. E si può molto più temere, che da quella frontiera la gen te habbia a voltarsi in Francia, che sperar di vederla

entrare di là in Germania : sì di sposte hora quà den tro a nuoue alterationi son le materie. Intanto noi, che poti amo altro, che far gli offity douuti, eraccommandarne poi l'estio a Dio? Alqual piaccia di conseruar selice V. E. l'Elebacio con riuerente affetto le mani. Di Parigi li 21. di Maggio 1620.

# 

# A MADKID

Ntorno all'Ambasciaria, che di quà s'è inuiata in Germania, distinse molto bene V. E. nella rispo Sta, che diede a quel Canalier Francese. Doueuarssere veramente Ambasciaria di protesta, e non di ne gotio . Ch'a quel modo, con l'armi su le frontiere, haurebbe riceuuto di qua sicuramente un gran vantaggio l'Imperatore, e la causa Cattolica di Germania: là doue dalla sola negotiatione, che frutto habbiamo horanoi a, sperare? Oltre che la dichiaratione di quà fudi soccorrer con l'armi, e non co'l negotio. Ma V. E. vede i bisogni propry, ne'quali si truouala Francia. Questo insomma è un corpo infermo, com'og nun può conoscere, e sin che patirà la paralisia (per così chiamarla) della fattione Ugonotta, mai non è per ridursi alla sanità, e mai non è per hauer le sue forZe senon tremanti. Da questa fattione princitalmen-

cipalmente viene alla Francia tutto il suo male, efsendo fomentate di quà etiandio le seditioni de Catto lici stesi; ond'hora per l'una, hora per l'altra di quese cagioni, e bene spesso per tutte due insieme, nascon quei tanti mouimenti, che d'ordinario laceran questo Regno. Non goderà dunque mai il suo primo vigor questa Monarchia, sin c'habbia dentro di sè uno Stato contrario al suo. Che del tutto contraria senza dub bio all'autorità Regia è questa Republica popolare, che gli V gonotti cercano ogni di più di stabilire nel Regno. Sei mesi è durata quest vltima loro Assemblea di Ludun; sempre inui ando nuoui Deputati alla Corte, sempre parlando quasi come sourani, e come in forma di dare, e non di riceuer le leggi dal Rè. Et al fine hà bisognato poi separargli per via d'espedien ti , più che d'autorità . Voglio dire insomma , che la Francianel suo stato presente non può quel che vorrebbe ; e non solo in seruitio d'altri , ma nè anche per le sue proprie necessità. U. E. sà molto ben queste co-- se. In maniera ch'ogni di meno,per dire il vero,si può sperar nel soccorso di quà in seruitio dell' Imperatore,e della causa Cattolica di Germania. Et hora le cose della Regina madre tengono tutto il Regno tanto sospeso, che non s'hà, nè si può hauer pensiero alcuno per conto d'armi a gli affari esterni. Nondimeno anche sent al'aiuto di qua par, che si possa sperar

buon'esito alle cose dell'Imperatore, e de' Cattolici in quelle parti. La rotta, che diede vltimamente il Con te di Bucoy a' Boemi, su di molta consideratione; di già si tien per guadagnato assolutamente Sassonia in fauor della parte Imperiale; e vedremo hora quel che opererà il monitorio intimato al Palatino, perche debbavscir di Boemia, e dell'altre Prouincie vsurpate. Quì noi intanto sti amo tutti sospesi, come hò detto,in queste occorrenze della Regina madre. Il Rè di nuouo le hà inuiato Blenuille con danari, e con altre sodisfattioni; e si vede, c'hora di quà si dice da douero nelle cose, che sitrattano, per venire ad vn'intiero accomodameto con lei, & hauerla in Corte. Madall'altraparte la Regina non s'assicura; vorrebbe, e no vor rebbe; desidera, e teme, e vien combattuta anche molto più da gli artifity de gli altri, che dalle considerationi sue proprie. Frà queste incerte Zze stiamo qui hora, e frài pericoli, che ne posson succedere. Et io per sine a V. E. bacio con riverente affetto le mani. Di Parigili s.di Giugno 1620.

Al medesimo.

A MADRID.

R Endo aV. E. le gratie, che debbo per gli vliimi fauori,che riceuo da lei con la sua lette-

ra delli 5. del passato. E basta a dir, che sian suoi perche sian pieni del solito eccesso verso di me . Lodato Dio, che il catarro di V. E. andaua cedendo; e si può Sperare, che labuona stagione lo farà suanire hora del tutto. Io me la passo bene di sanità, per Dio gratia, ancorche nel resto non manca inquietudine, che tutta si riduce hora alle cose della Regina madre. Tornò di là Blenuille, & hora eg li vi ritorna di nuo uo la terZavolta, e forse con minore speranza di frut to, che l'altre due; sì alterati son gli humori da tutte le parti. Staremo a vedere doue anderà finalmente a scoppiar la postema . Il male è là dentro, come hò scritto altre volte aV. E.; là, dico, ne gli animi, e nelle volontà; & ella sà molto bene quanto difficilmen te possan penetrarui i medicamenti, e quanto difficil sia la loro operatione in parti si nascoste, e si delicate. Questa insomma è una guerra di disfidenZe sin'hora, e Dio voglia che da questa non si passi a quella dell'armi. Io scriuo con un corriere straordinario, che mi dà fretta : onde fini sco prima d'hauerne la volontà. E bacio a V. E. con riverente affetto le mani. Di Parigi li 20. di Giugno 1620.

# Al medesimo.

Oracon l'ordinario supplirò alla breuità del la lettera passata, ch'io scrissi a V. E. con l'ultimo straordinario. E prima d'ogni cosa mi rallegro con lei della risolutione, c'hapresa Sua Maestà Cattolica d'assaltar con l'armi di Fiandra il Palatinato: risolutione ben degna di Sua Maestà, e dalla quale si può aspettare il vero rimedio a'mali, ch'af fliggono horal'Imperio. Se il successo corrisponde al disegno, (come per tante ragioni si può sperare,) bisognerà ben, che il Palatino vomiti quel, c'hà sì iniquamente inghiottito; e sarà un giusto castigo di Dio, che venga rigettato nella Cafa sua propria quel male, ch'egli con vsurpationi si manifeste hà fatto, e fà in Casa d'altri. Di già l'esercito leuato in Fiandra per questo effetto simette insieme : di già passai monti la gente d'Italia, e di già passò il Rheno senzacontrasto quella, c'haueua leuata il Conte di Vademonte ad instanza della Lega Cattelica , e 👂 sarà congiunta a quesi'hora co'l neruo principale, c'ha appresso di se il Di ca di Bautera General della Lega. Vi faranno dunque trè eferciti : ciò è, quello del Conte di Bucoy in Boemia, quello di Bauiera per

per assaltar (come si presuppone) il Palatinato di là dal Rheno, e questo di Fiandra per affaltarlo di quà. Anzi sarebbono quattro eserciti, se fosse vero (come pure vien presupposto) che Sassonia hauesse anch'egli accettata insieme con Bauiera la deputatione d'eseguire il bando Imperiale, che dour à vscire contro il Palatino ben presto. A tante armi non sò, che re sisten Lapotrà far'esso Palatino, e la sua fattione. For ze bastanti non possono hauere in Germania. E quato a'foccorsi delle Prouincie Vnite, e del Rè d'Inghilterra, dalla parte delle Prouincie Vnite si farà qualche cosa, ma non tanto che sia per bilanciar le for Le d'on'esercito intiero, come sarà quello, che si mette insieme hora in Fiandra, e dalla parte d'Inghilterra, quel Rè non hà danari, nè si vede, che di là possa riceuere aiuto considerabile per altre vie il Palatino suo Genero. Dunque dalla parte Cattolica è tutto il vantaggio: & hora, ò non mai si debbono aspettar pro speri successi in fauore della sua casa. Ma tornando alla risolutione presa da Sua Maestà Cattolica di voltar le sue armi di Francia contro il Palatinato, hieri l'altro il Sig. Don Fernando venne a communi carmela,e deue hoggi parlarne al Rè, e dopo a Mini Stri, & io di già scuopro, che la risolutione qui piacerà. An li bieri vno de più principali di loro mi disse, che questo era il vero ferir nel cuore gli heretici

# Al medesimo

### A MADRID.

Tuncon l'ordinario supplirò alla breuità del la lettera passata, ch'io scrissi a V. E. con l'ultimo straordinario. E prima d'ogni cosa mi rallegro con lei della risolutione, c'hapresa Sua Maestà Cattolica d'assaltar con l'armi di Fiandra il Palatinato: risolutione ben degna di Sua Maestà, e dalla quale si può aspettare il vero rimedio a'mali, ch'af fliggono horal'Imperio. Se il successo corrisponde al disegno, (come per tante ragioni sipuò sperare,) bisognerà ben, che il Palatino vomiti quel, c'hà sì iniquamente inghiottito; e sarà un giusto castigo di Dio, che venga rigettato nella Cafa sua propria quel male, ch'egli con vsurpationi si manifeste hà fatto, e fà in Casa d'altri. Di già l'esercito leuato in Fiandra per questo effetto si mette insieme : di già passai monti la gente d'Italia, e di già passò il Rheno senzacontrasto quella, c'haueualeuatail Conte di Vademonte ad instanza della Lega Cattolica , e 👂 sarà congiunta a quesi'hora co'l neruo principale, c'hà aptresso di se il Di ca di Bauiera General della Lega. Vi faranno dunque trè eserciti : ciò è, quello del Conte di Bucoy in Boemia, quello di Bauiera

per assaltar (come si presuppone) il Palatinato di là dal Rheno; e questo di Fiandra per affaltarlo di quà. Anzi sarebbono quattro eserciti, se fosse vero (come pure vien presupposto) che Sassonia hauesse anch'egli accettata insieme con Bauiera la deputatione d'eseguire il bando Imperiale, che dour à vscire contro il Palatino ben presto. A tante armi non sò, che re sisten Lapetrà far esso Palatino, e la sua fattione. For ze bastanti non possono hauere in Germania. E quato a'foccorsi delle Provincie Vnite, e del Rè d'Inghilterra, dalla parte delle Prouincie Vnite si farà qualche cosa, ma non tanto che sia per bilanciar le for le d'un'esercito intiero, come sarà quello, che si mette insieme hora in Fiandra, e dalla parte d'Inghilterra, quel Rè non hà danari, nè si vede, che di là possa riceuere aiuto considerabile per altre vie il Palatino suo Genero. Dunque dalla parte Cattolica è tutto il vantaggio: & hora, o non mai si debbono aspettar pro speri successi in fauore della sua casa. Ma tornando alla risolutione presada Sua Maestà Cattolica di voltar le sue armi di Francia contro il Palatinato, hieri l'altro il Sig. Don Fernando venne a communi carmela,e deue hoggi parlarne al Rè, e dopo a Mini Stri, & io di già scuopro, che la risolutione qui piacerà. An li hieri uno de più principali di loro mi disse, che questo era il vero ferir nel cuore gli heretici

N 3 nelle

nelle presenti occorrenze di Germania, & il vero mo do da fargli pentir della loro temerità. Nel resto di quà si camina ne sensi di prima in fauor dell' Imperatore, e della causa Cattolica di Germania. Et hauendo desiderato Sua Maestà Cesarea,che gli Amba fciatori di questo Rè, sen La trattener si più per camino con altri Prencipi Cattolici, ò heretici andassero adirittura a Vienna, per apportar maggior conseguen a alle cofe sue, è stato ordinato loro di quà, che lo facciano; onde con le prime lettere si starà as pettando d'intender l'arriuo loro in quella (ittà. Si vorreb be far più ancora con l'armi. Ma qui và serpendo sempre più il mal domestico, e non par conueniente di far vscire hoggi l'armi, per hauerle forse arichiamar poi dimani . Ognuno aspetta questo nuouo ritorno di Blenuille da Angiers; se l'ene il primo, e secondo non posson far buon prinostico a questo terzo. Altre persone, per dire il vero, bisognana, e bisognereble inmare; più ribenate, c'hauessero maggior proporticne al negotio, e che fossero più confilenti della Regina. A questo mi par, c'hora si pensi. Ma Dio voglia, che non sia tardi. Crescono i sospetti ogni giorno più; sidispongon le côse all'armi, e se ben da niuna delle parti si vuol cominciare, nondimeno sarà necessario al fine, che, ol'una, o balira, anche non volendo, comin ci. Ecosì verremo ad una deplorabil guerra ciuile, douen-

douendo esser da una parte il figliuolo, e dall'altra la madre. E nondimeno son pur troppo funeste per se me desime sempre ancora tutte le guerre ciuili ordinarie, e le lor vittorie; se vittorie si possono chiamar quelle, che lascian vinti non meno i vincitori, che i vinti . Ma faccia Dio, che ne riescan veri gli augu ry. Noi qui intanto siamo stati continouamente que-Sti giorni in balli , & in feste : la settimana passata incasa della Principessa di Conti; e questa incasa della (onteßa di Soisons, e la vigilia di S. Giouanni nella casa della Villa con occasion di vedere i soliti fuochi. A tutte la Regina s'èritrouata, e vi sono interuenuto ancor'io inuitato alla domestica, e tutte son passate con molto gusto. Quì habbiamo un Giugno, che pare vn' Aprile. Ben si deue far sentire in Madrid il caldo d'altra maniera . Spero c'haurà giouato almeno per consumar del tutto il catarro di V.E. Alla quale io per fine bacio riverentemente le mani. Di Parigili 24. di Giugno 1620.

# Al medefimo.

### A MADRID.

A Ccennai a V. E. con le antecedenti mie lettevn gran fuoco di nuoui tumulti. Et eccolo acceso. La postema al fine scoppio, e da ogni parte crebbela guerra occulta de sos petti in maniera, che s'è conuertita apertamente poi in quella dell'armi. Di già si lieuan soldati per tutto. Il Re n'haurà presto insieme un gran numero, e dalla parte della Regina madre, e de'suoi le preparationi parimente son grandi: si che frà pochi giorni (se Dio non rimedia) sarà tutta in arme la Francia. A pena hebbi scritto vltimamente aU. E., che il Conte di Soisons, e la Contessa sua madre vscirono all'improuiso di Corte, sotto pretesto di vary disgusti,e se n'andarono a trouar la Regina, e con loro partì nell'istesso modo il Gran Prior di Vandomo, come pur nell'istessa forma era partito il Ducadi Nemurs due di inan (i. U. E. s'imagini la commotione, ch'è nata qui particolarmente dall'vscita in tal forma del Conte di Soisons, Prencipe del Sangue, il quale, se ben giouinetto di sedici anni, con le conseguent e sole del nome, può far si vantaggiosa la causa, che seguiterà : oltre che la madre è donna di gran senso, e qui (come U. E. sà) grandemente stimata. Con la Regina madre dunque, oltre al Conte predette, saranno congiunti molti altri Prencipi e Si gnori grandi del Regno. E perche intanto son venute nuove a Parigi di qualche principio di movimento nella Città di Roano in Normandia, della qual Prouincia è Gouernatore il Duca di Longauilla so-Spetto

spetto al Re: perciò Sua Maestà hà presarisolutione di partir subito a quella volta, per rimediar con la sua presenta à disordini, che vi potessero soprastare. Non ha però voluto andare armata Sua Maestà,non hauendo condotto seco se non le sue guardie or dinarie,ma nondimeno sì rinfor Zate, che possono esser da 4. mila fanti, e 500. Caualli . Non sappiamo quello, che farà Long auilla. Hoggi qui corre voce che la Regina madre sia oscita d'Angiers anch'ella con 3. mila fanti, e 600. Caualli, e che sia andata alla volta di Normandia per sostener Longauilla. In Parigièrestata la Regina regnante, come anche le persone publiche, le quali intanto douranno trattar delle cose occorrenti con Sua Maestà, e co'l Gran Cancelliere, che resta qui appresso di lei .V. E. vede, che principy di turbulen Le son questi, e che funesti progressi se ne posson temere. Il figliuolo da una parte; la madre dall'altra; i Prencipi del Sangue diuisi; dinisigli altri Prencipi, e Grandi del Regno, & in somma tutto il Regno diviso . Solo gli V gcnotti re-Steranno vniti in questa sì gran divisione,e soli s'au uantaggeranno con l'armi stesse delle discordie del corpo Cattolico . Il Rènendimeno al medesimo temto, che mette insieme tante forze, sà continouar la ne gotiatione cominciata per via di Blenuille: an li la rinforza, hauendo eletto per maneggiarla quattro Sog-

Soggetti inuiati già per questo effetto alla Regina sua madre de'più eminenti inuero di questo Regno, come gli giudichera V. E. medesima, e sono il Duca di Mombasone, il Grande Scudiere nuouo Ducadi Bellagarda, l'Arcinescono di Sans, & il Presidente Giannino. Et hà voluto Sua Maestà, che vada con loro parimente il Padre Berulle, che s'adoperò l'anno passato con tanto Zelo, e prudenZa pure in questi mede simi affari della Regina. A questo segno sono le cose: Intorno alle quali è più facile conoscere il male, che giudicar delrimedio, e questo è il senso de personaggi medesimi, c'hò nominati, i quali prima di partire son venuti a vedermi, & hanno trattato a lungo meco delle presenti occorrenze. Del soccorso da inuiarsi di quà in Germania, non accade a pensar più per hora. Ma si può sperar bene anche senza gli aiuti di Francia. Gli vltimi auuisi sono, che s'unirebbono tutte le forze della Lega,e di Sassonia con quelle dell'Imperatore, e che tutte entrerebbono in Boemia, e che di quà l'armi di Fiandra assalterebbono il Palatinato, stimandosi, che sole possan bastare per questo ef fetto. Dio voglia però che bastino. Le Prouincie Vnite si preparano per opporsi, e mettono in campagna atalfine (per quel che s'intende) 10. mila fanti, e 2500. Caualli. E' giunta in Fiandra di già una parte della gente d'Italia. Il resto tarda, ch'è il maggior neruo. Da questa nascon le altre tardanze in Germania e frà tanto si perde il tempo, e co'l tempo il vantaggio. Godasi V.E. cotesto riposo, e lasci noi altri nelle nostre inquietudini. Eper fine le bacioriuerentemete le mani. Di Parigi li 9 di Luglio 1620.

### Al medefimo

# A MADRID.

On mi dia V. E. di gratia si male nuoue intorno alla sua sanità: che certo m'hanno traffitto queste vltime del pericolo grande,in che ella s'è trouata per quel dolor di fianco, e di pietra. Ma lodato Dio, ch'ella s'era poi rihauuta, e sarà poi anche cessata quella gran debole Za. Io di sanità priuata stò lene, la Dio mercè; ma è for Za sentir fastidio delle infirmità publiche. Quì si preparan l'armi da tutte le parti, com accennai, & il Rè è stato costret to a muouerle contro il Castello di Can in Normandia, perche quei di dentro mostrauan di non volerriceuerui Sua Maestà, alla quale poi si son resi, e prima anche Sua Maestà haueua assicurate le cose in Roano, che minacci auan riuclta, se non vi si transfe riua intersona. A Longauilla resta sospeso intanto il gouerno, e s'intende, ch'egli sitruoui in Dieppa, e che il Rèpensi di seguitarlo con l'armi. Ma si crede, ch'ech'egli non vorrà serrarsi in quel luogo: all'esempio del Gran Prior di Vandomo Gouernatore di Can, che non hà voluto nè anch'egli rinchiudersi in quella Pialla. I Deputati del Rè intanto sono appresso la Regina madre, la quale par, che mostri di non voler negotiare, se prima il Rènon desiste dal proceder con l'armi più inan li . Il Cardinal di Guisa vsci poi di nascosto anch'egli di Parigi, e s'è dichiarato per la Regina. Gli altri suoi due fratelli Guisa, e Gianuilla seguono la parte del Rè, e sono di già partiti alla volta de'lor gouerni ; Guisa in ProuenZa , e Gianuilla in Ouernia. Hieri io visitai la buona Duchessa lor madre, ch'era qui la Dama di V. E. Son divise le Donne anch'esse, perche la buona vecchia è d'un senso, e la Principessa di Conti sua figliuola d'un altro. A questo modo si viue in Francia; e questi son gli effetti delle commotioni ciuili, ch'armano d'ordinario il sangue contro il sangue, e la patria contro la patria. La Regina regnante è qui. tuttauia . Quasiogni giorno Sua Maestà sitruoua in Consiglio, e dà grandissima sodisfattione. Etio per fine a V. E. bacio con riuerente affetto le mani. Di Parigi li 22. di Luglio 1620.

# Al medesimo.

### A MADRID.

Iceuo l'oltima lettera di V. E. sotto li 17. del passato, ch'è più breue del solito; se bene a me duole non tanto che sia breue, quanto che duri la cagione della suabreuità. Troppo ostinate inuero sono le reliquie del male, c'hà trauagliato V. E. Io aspettaua migliori nuoue; ma spero pur finalmente, che le riceuero con le prime sue lettere. Noi qui nel colmo del caldo, l'habbiamo desiderato. E' corso un Luglio piouoso fuor di maniera, e ch'in vece di leuare i catarri gli hà fatti sentire a molti. Nè di Parigi posso quasidir altro a V.E. De gli esserciti alla campagna bisognerà parlar da quì inanzi. Il Rè giudicò poi meglio di lasciar Longauilla in Dieppa, e si voltò subito verso il paese d'Angiù, al confine del quale Sua Maestà di già sitroua,non hauendo hauutaresisten Lada alcuna parte. Non vsci poi la Regina madre la prima volta, come fu detto: ma bene è rscita rliimamente, hauendo occupata la Terradella Flescia, con intentione d'andar trattenendo il Rè, per quel che s'è potuto scoprire. Nondimeno è foi ritornata in Angiers, & hà fatta abbandonar perimente la Flescia, perche quello non era

luogo da poter aspettare vn assedio . Il Rè hà di già appressola sua persona da 15. mila fanti, e 1500. Cawalli e la Regina intorno a 6. mila fanti, e 800. Caualli: ma s'intende, che dall'una, e dall'altra parte ogni di s'ingroßi la gente, e ch'in Angiers fosse per arriuar presto Vmena . Poco dopo l'ariuo de' Deputati del Re in Angiers furitenuto preso il Conte di Rosciasort figlinolo del Duca di Mombasone; e perciò il padre temendo d'un simil caso nella persona sua propria se ne sugginascostamente di là, & andò subito à trouar'il Rè, che l'hà inuiato poi a Parigi. Questi mali incontri mossero il Rè a richiamar gli altri Deputati . Ma essendo poi stato messo in libertà il Conte di Rosciasort, esi Deputati rimangono tuttania appresso la Regina madre, & vltimamente l'Arcinescouo di Sans, & il Padre Berulle erano andati a trouare il Rè. Dal negotio nondimeno par, che si speri poco . Il Rè offerisce ogni sodisfattione al la Regina, ma non vuol venire in trattato con gli al tri. All'incontro la Regina non si vuol priuar de gli amici, nè abbandonargli . Intanto il Rè non è lontano da Angiers più d'una giornata, e si mostra in suo fauer chiaramente il popolo di quella Città. I progressi del Rè sin qui non poteuano esser maggiori; e fàper un grand esercito la sola Real sua presenta. Questo è lo stato delle cose hora in Francia. Quelle

207

di Germania van lente dalla parte Cattolica, e quasi anche più in Fiandra. Pur s'intende, ch'è giunta hormai tutta la gente d'Italia; onde presto si dourà far da douero, & vdirsi ad vn tempo la mossa dell'ar mi, che si farà da più parti in fauor di Sua Maestà Cesarea, e della Lega Cattolica. Io prego a V. E. vn'intiera sanità; e le bacio con riuerente affetto se mani. Di Parigi li s. d'Agosto 1620.

### Al medesimo.

#### A MADRID.

Scriuo in gran fretta a V.E., rubbandomi il tem pol'ordinario di Roma, che parte sù questo medesimo tempo, che passa di quà un corriere straordinario spedito a cotesta Corte dall' Ambasciatore del Rè Cattolico in Ingbilterra. Hoggi qui noi habbiamo nuoue di pace, e le teniamo per vere, ancorche non e n'habbia l'ultima sicure Za. Le nuoue sono, che il Rè al sine era per comprender nell'accomodamento, adinstan Za della Regina sua madre, tutti questi, che s'erano uniti con lei, anche dopo le cosè dell'anno passato. Alche inclinaua tanto più il Rè, quanto si conoscerebbe, che questo scree effetto di benignità, e non di debole Za, hauendo Sua Maestà fatti sempre maggiori progressi con le sue armi, e leuato in sine

con una grossa fattione il Ponte di Sea quei della Reginase conseguentemente il passaggio della Loyra, che vuol dire hauer ristretta la Regina dentro alle muraglie sole d'Angiers. Piaccia a Dio, che sian veri gli auuisi,e che segua vna volta quella riconciliatione frà il figliuolo,e la madre, che per tanti rispet ti è desiderata da questo Regno, e che per tanti altri può esser di sì gran conseguen La al resto della Christianità. Se len non sipotrà dire , che frà le Maestà loro sia stata guerra, ma che solamente i loro nomi habbian seruito alle passioni de gli altri. Di questo sereno improuiso, che stà per vscir da stoscura procella non si marauig lierà punto V. E., che sà di qual natura è la Francia , e quanto inaspettatamente soglia conuertir la tranquillità in tempesta, e la tempe sta in tranquillità Non hò più tempo . E per fine a V. E. bacio con riverente affetto le mani. Di Parigi li 12. d'Agosto 1620.

# Al medesimo.

### A MADRID.

M Ille fauori al solito mi porta quest voltima lettera di V.E. de' 22. del passato: manon mi porta già le nuoue, che vorrei della sua sanità. Ueggo, ch'ella era terna:a a ricadere, e quante delere io senta senta di ciò ella medesima può giudicarlo. Ma poiche V. E. mi dice; che il male haueua cominciato a far tregua, voglio sperare, ch'al fine pur farà con lei vn'intiera pace. Del che io starò pregando Dioben di cuore, & aspettandone con impatien la l'auniso. Io quì me la son passata bene di sanità, Dio lodato, non oftante, che mi sia conuenuto fare un viaggio di 24. giornate, con alcune di caldo grande, e con molte altre incomodità, che si pruouan nel viaggiare. Se guì la pace, com'accennai a U. E., e com'ella haur à poi inteso più pienamente. Si videro subito insieme il Rè, e la Regina sua madre in Brissac; e si son vedute le Maestà loro di nuouo vltimamente in Poitiers, doue si trouò anche la Regina Regnante. A Poitiers dunque bisognò, che mi trasferisi ancor'io, per occasione di varie occorren e publiche, & in quelluogo mi fermai cinque giorni. Dilàil Rè se n'andò a Bordeos, e le due Regine diedero la volta a Parigi, dou'è arriuata di già la Regnante, e doue s'aspetta la Reginamadre similmente frà due, ò trè giorni . Quì mi truouo anch'io di ritorno, e con sommo desiderio di quiete, dopo tanti, e sì molesti slussi, e riflussi d'agitationi. E pur questa volta si dourebbe Sperare qualche stabil riposo con la venuta della Regina madre a Parigi, per traîtenersi appresso il Rè suo figliuolo. Manondimeno la Francia non mi può far

far tanto sperare, che non mi faccia anche temeres essendo troppo variabile questo Cielo, e troppo fre quentida un giorno all'altro le fue mutationi . Ottimo inuero è il consiglio, c'hà preso la Reginamadre di venire a fermarsi in Parigi . A me Sua Maestà disse in Poitiers, che non era per cambiarlo in maniera alcuna; al che io l'esortai semprepiù, e le aggiunsi liberamente, che s'ella si fosse risoluta a ciò l'anno passato in Turs, non si sarebbe trouata nelle vltime angustie d'Angiers. In questa determinatione l'hà indotta, ò l'hà confirmata principalmente il Vescouo di Lusson. E ten ci voleua un strumento d'autorità, e di pruden La tale appresso di lei in oppositione di tanti altri che in queste discordie riponeuano i lor vantaggi. Hauremo qui dunque presto vnite insieme tutte le persone Realise da questa lor concordia domestica si può aspettar senza dubbio vn gran frutto al publico bisogno del Regno. Ma, ò che grande occassone s'è perduta qui hora di frenar l'audacia de gli V gonotti, e d'auantaggiar le cose della (hiefa, e del Re! Parena, che Dio la porgesse con le sue mani. Con le for Le del Rè, ch'er ano grandissime, si potenano congiunger subito quelle della Re ginamadi e,e le genii leuale da Epernon, da Vmena, e melie alire, e tuite queste forze crano di già in casa de gli Ugonotti, senz a ch'essi hauessero potuto pre vedere.

nedere in alcun modo una tal tempesta: ondessi horanon si trouauano pur con un'huomo, sipuò dire, quà dentro, nè meno poteuano aspettarne on solo di fuori, nella presente occupation generale de gli heretici in Alemagna. L'occasione perciò non poteua esser più bella,ne più comoda per reprimer la loro auda cia: la quale non è dubbiosche sempre anderà crescen do, quando habbia tempo da poter crescere, e ch'ogni di maggiormente minaccierà la Chiefa qui dentro, e la Monarchia Reale; poich ogni di si conosce meglio, che non possono compatirsi trà loro, da una parte la potenza legitima della Chiefa, e del Re; e dall'altralo pirito ribelle dell'Heresia, e della fattione Vgonotta di questo Regno. Et inuero è così. Mille guerre esterne in mille occasioni hora hà mosse, & horahà softenute la Francia; ma dopo le guerre sono se guite le paci; dopo gli ody le riconciliationis e dopo le inimicitie molto spesso ancora le parentele. Mille volte è stata afflitta parimente la medesima Francia quì in casa dalle guerre ciuili ne tempi adietro,e nondimeno la Monarchia è restata sempre una, & una sempre la Chiesa. Ma dopo che s'è introdotta l'Heresia in questo Regno, e con l'Heresia il gouerno de gli V gonotti frà loro, ch'è del tutto contrario a quel della Chiefa, e del Re, sempre sono state incompatibili queste contrarietà, e sono state in continouo combattibattimento, per l'ona parte la Religione, e l'autorità Regia, e per l'altra l'Heresia, e la fattione V go notta; e non cessaranno mai, sinche dall'una non resti l'altra intieramente abbattuta, e vinta. Douendosi dun que presupporre ( come vien presupposto qui in gene rale ) che il disegno de gli Vgcnotti sia di rouinare affatto la Religione, e l'autorità Regia, e ch'essi a questo fine stiano perpetuamente spiando ogni congiuntura, che possa nascere in lor vantaggio, perciò non si doueua hora perderne dalla parte del Rèvna sì favoreuole di romper questo lor peruerso disegno. Al che consisteua principalmente in leuar loro di mano le Pialle disseure Zza, & in rompere almen per horala lor fattione, la quale se mancasse, verrebbe anche a mancar da se medesima l'Heresia con molta facilità; non potendosi dubitare, che si come l'Heresia. s'e introdotta principalmente per fattione in questo Regno, così la fattione non sia quella, ch'in principal luogo ve la mantiene. Questa congiuntura presente insomma non potena effer più bella; e molto ben s'è mostrato di cenescerla, e più d'una volta ancora di volere albracciarla. Maessendosi lasciata suggire, bisogna concludere, che non sia giunto per anche il tempo, nel quale Dio riferui a questo Regno una sì gran benedittione, come sarà quella di liberarlo da una talpeste. Cle finalmente len si può credere, che

che Dio gli farà questa gratia un giorno, e che farà preualer del tutto la causa della (hiesa, e del Rè, la quale di tanto è superiore anche di presente alla fattione Ugonotta non meno di for Ze, che di giustitia. Enon sidebbono stimar poco interessati ancora in un tal successo i vicini Cattolici, come ben l'hà fatto apparir spetialmente la Spagna in diuerse occasioni d'aiuti somministrati per tal rispetto alla Francia; essendosi troppo bene iui conosciuto, che di qua sispan derebbe là ineuitabilmente il male non reprimendosi. Nè d'alcuna cosa al sicuro goderebbono tanto gli heretici, e maßime i Caluinisti, sieri nemici delle Mo narchie temporali non meno, che dell'Ecclesiastica, quanto d'infettar quel paese, e d'inuolgerlo in quelle diuisioni, e calamità, ch'essi hanno fatte, e fanno pro uar tuttauia sì miserabilmente in tante altre parti. Ma troppo mi son diuertito hormai dal principio di questa lettera, e particolarmente in materie sì note a V.E., e nelle quali non può, nè deue ella stare ad altro giuditio, che al suo medesimo. Torno dunque a ripigliare il filo interrotto. Noi quì habbiamo, come hò detto, la Regina Regnante, e con ottima sanità; e non potrei dire a V. E. quanto bene s'è gouernata in questi fastidiosi incontri frà il Rè, e la Regina madre. In grand aspettatione si deue star cost i delle cose di Germania . Bauiera bà di già occupata l' Au-Aria

stria superiore, come intenderà V. E.; & hora si truq ua in Boemia. L'armi di Sassonia son molto lente; e Dio sà, ch'al sine non riescanopocò sincere. Il Mar ehese Spinola entrò nel Palatinato; & adosseruar le genti delle Prouincie Vnite rimase il Marchese di Beluederc, General della Caualleria di Fiandra con un buon nervu di soldates ca. Grandi sono all'incontro le sorze contrarie; edi già il Gaborè stato eletto Rè da'ribelli Ungheri. Da tutte le parti sonbilunciate le cose frà speranza, e timore. Faccia Dio, che la buona caus supreuaglia. Et io per sine a U. E. bactoriurentemente le mant. Di Parigi li 24, di Settembre 1620.

## Al medesimo.

#### A MADRID.

Inalmente hòpur la nuoua tanto desiderata del la sanità intiera di V.E. Dico intierazo erche saranno di già del tutto suanite quelle reliquie insensibili, che restauno. Hora bisogna attendere a conferuarla. Se len nen sò, che rimedio migliore d'una vita così aggiustata di corpo, e d'animo, come è quella di V.E. Veggo i nuoui fauori, ch'ella n'hà satti nella relatione si vantaggiosa, ch'ella hà voluto dar sopra la mia persona al Sig. Marchese di Mirabel-

lo nuouo Ambasciatore di Sua Maestà Cattolica destinato a questa Corte. Troppo inuero ha ecceduto. V.E. Epur'ella doueua pensarai molto ben prima, percheresta hora impegnato il suo honore co'l mio; si che non sodisfacend'io alla sua relatione, verrà nel mio mancamento ad entrar qualche f arte ancora del suo. Ma come si sia, non mancherà almeno in me vnagran volontà di seruire il Sig. Marchese. Del quale, e della Signora Marchesa sua moglie, sono precorse quà veramente tutte quelle migliori relationi, che se ne poteuano desiderare, onde si può credere, che qui siano per dare vu'intiera fodisfattione, e confeguentemente per riceuerla ancora. Con le prime lettere si dourebbe hauer la nuona sicura hormai della partita loro di Madrid, e così s'aspetta quì d'in tender sen?'altro. Ma vedranno forse per camino questo Rè prima di vederlo in Parigi, essendosi accostata sempre più Sua Maestà verso i confini di Spagna,per occasione di farsi obbidire da gli V gonotti di Bearne, come si sara inteso costi. Grand'ostinatione, per dire il vero, è la loro in causa sè giusta, e mas sime con l'hauere adosso il Rèstesso armato! La rab biagli rode insomma l'i veder restituiti i beni a quegli Ecclesiastici, e molto più la libertà della Religione a tutto il paese. Così dalla parte di quà si sosse abbrac ciatal'occasione di voler far d'auantaggio in seruitio della Religione, e del Re! Per questa cagione delle cose di Bearne il Re non sarà così presto a Parigi. In tanto la Regina è tornata da nostra Dama di Liesse, doue ando vltimamente per sodisfare ad vn voto. Non venne poi la Regina madre allhora quan d'io scrisi, che s'aspettana. Hà voluto prima andare a Fontanableo; ma bor a l'aspettiamo sicuramente frà quattro, ò cinque giorni a Parigi . In Germania ; le cose hora vanno assai prospere per l'Imperatore. Dalla parte del Palatinato il Marchese Spinola hà fatto progreßi molto considerabili; e gli và facendo Bauiera ancor dalla sua. Son congiunti insieme egli, & il Bucoy; & hanno fatto disloggiare i nemici, e gli andanano seguitando, con serma speranta, ò di disfargli, fe non vorranno combattere, ò di vincergli, se vorranno venire abattaglia. Dall'altro canto il Gabor è stato eletto Rè, come scrisi, & amassa gran gente insieme. Non è però coronato ancora, an Li trattiene in pratiche l'Imperatore. Vuol veder l'esito insemma delle cose di Boemia, per gettarsi poi doue l'interesse l'inuiterà; e melto ben saprà farlo, per eser'huomo astuti simo e che non osserua alira leg ge, che quella del suo vantaggio. Di Sassonia la mos sanon è ancora len certa, che se fosse, non si potrebbe dubitare, the non restassero vittoriose l'armi dell'Im peratore, edella Lega Cattolica. Ma bifognerà

# Del Cardinal Bentiuoglio. 217

in fine, ch'egli fi scuopra . Et io quì bacio a V.E. con ogni riuerente affetto le mani . Di Parigi li 15. d'Ottobre 1620.

Scritta la lettera, il Sig. di Scianualone, che fa quì i negoty del Ducadi Lorena, e che V. E. conosce molto bene, m'hà comunicata vna lettera di Nansì sotto li 10. di questo, ch'egli hà riceuuta dal Conte di Vademonte , con auuiso che il di inanzi era passato di là un Corriere spedito dall'Imperatore in Fiandra all' Arciduca con queste nuoue. Che il Duca di Bauiera alli 26. del passato era entrato in Praga: che il Palatino se n'era fuggito con la moglie, e figliuoli, vedendo sokeuato il popolo all'accostarsi dell'eser cito di Bauiera: ch'esso Palatino s'era ritirato in Morania, con qualche speran La d'esser'aintato dal Gabor, e che Sassonia era in campagna anch'egli in fauor di Sua Maestà Cesarea. Conteneua di più la lettera di Vadémonte, che il Marchese Spinola haue ua occupata la maggior parte del Palatinato di quà dal Rheno, e che i Protestanti, i quali n'haueuano pi gliatala difesadi già s'andauano separando . Hò voluto aggiunger tutti questi particolari a V. E., non dubitando io , che non siano per esserle molto cari, e per sè medesimi, e per l'augurio, che possono apportare d'altri successi migliori. Piaccia a Die, che

## Raccolta di lettere

218

che n'habbiamo quanto prima più certa, e più piena notitia.

## Al medesimo.

#### A MADRID.

Ono auuisato prima della partita, si può dire, che dell'arriuo d'un corriere straordinario, che passa di quà spedito di Germania in Ispagna. Onde farò più breue, che non vorrei, e che non richiederebbe l'occasione di rispondere all'olima lunga lettera di U. E. de gli 11. del passato, c'hò riceunta hoggi apunto. Ma parliamo prima delle cose publiche, e poi parleremo delle priuate. Non fu poi vera la nuoua di Praga: ma ben'è vero, che Bauiera, e Bucoy hanno occupati varij luoghi intorno a quella Città; e che Sassonia essendosi poi mosso apertamente in fauor dell'Imperatore, hà ridotta la Lusatia in potere di Sua Maestà: onde si può quasi fermamente sperare, che molto presto Praga medesima siaper cadere . Il Dampierre questi giorni ha rotto il Gabor; ma egli dopo è refiato morto in certa fattione, ch'è ftata graue perdita, e di gran di spiacere all'Imperatore. E quan to alle cose del Palatinato, non s'è inteso quasi altro di più, dopo l'oltime lettere. Ma che dirà V. E. de successi nostri quà di Bearne? Prima in Madrid, che

in Parigi ne sarà risonata la sama. Successi inuero, che non possono esser più in fauore di quel che sona della Chiesa, e del Rè. Mi scriue miracoli apunto hoggi il Padre Arnulfo Confessore di Sua Maestà; perche il meno è stato il far restituire i beni a gli Ecclesiastici del paese, come di già si sarà inteso costì. Lodato Dio, che se non hà voluto dare al presente per suoi segreti giudity la vittoria maggiore qui contro l'heresia, n'hà data una almeno così importante, che può seruir di pegno per la maggiore. Gran vantaggio senZa dubbio sarà ancor per la Spagna, che resti afflicto l'V gonettismo in quell'angolo si vicino, e prima sì infetto! Che solo in Bearne frà tutte le Prouin cie di questo Regno l'Heresia dominaua senza libertà alcuna di Religione. E di già correuano cinquan ta anni, che non s'era ini, nè vdita Messa, nè vfato Choro, ne aperta Chiefa. Ma non più di materie publiche. Interno alle prinate, il primo gusto, che mi sirappresenta, è quello dell'intiera sanità, che di già gode V. E. Dio gliela conserui per lungo tempo. Di tanti fauori poi, ch'ella s'è compiacciuta di fare a Monsignor d'Albenga nuono Collettore di Portogallo, io le rendo infinite gratic. Egli stesso me ne dà anusso, e gli celebra, come deue, & ion'entro a quella parte, che me ne tocca . Vorrei dir più, ma il tempo non corri. Sponde alla volontà . E per fine a

## Raccolta di lettere

220

V. E. bacio riuerentemente le mani . Di Parigili 27. d'Ottobre 1620.

# Al medesimo.

## A MADRID.

Rriuo quà due di sono il Sig. Marchesedi Mirabello; se ben non si può dir quasi ancora arrivato, trattenendosi egli, e la Signora Marchesa sua moglie qui vicino due leghe, affin di dar tempo, che sia messa all'ordine la lor Casa. Io inui ai subito un mio a complir con loro; e certo, che riceuo quella relatione delle loro compite maniere, che più haurei potuto desiderare, Se ben qual'altra potena io stimar più di quella di V. E.? Fra un giorno, ò due intendo, che verranno a Parigi, e credo, che resteranno sodisfatti dell'alloggiamento, ch'è stato preso per loro, ch'è quello della Badia di San Germano, molto comodo, e di sito, e d'habitatione, come V. E. giudicherà anch'ella, per la memoria, che facilmente ne potrà hauere. Come sian qui non mancherò di Ceruirgli nel modo, che m'obligan tanti rispetti priuati, e publici, e la consideratione in particolare de comandamenti, che n'hò riceuuti da V. E. Ottimi sen La dubbio saranno stati gli auuertimenti, che U. E. haurà dati al Signor Marchese intorno alla buona

buona intelligenza, che si deue desiderare frà le due Corone: materia, che per essere sì importante, ben meritaua hora da lei questo Zelo ne suoi ricordi, ch'ella ne ha fatto apparir sempre qui di present a co suoi of fity. Quanto alle cose di quà, noi habbiamo di già la Regina madre in Parigi, ma un peco indisposta, d'un piede. Hieri l'altro io hebbi la mia prima vdien Za, e l'helbi stando in letto Sua Maestà : la qual r.o.limeno hieri andò in lettica a veder la sua nuoua fabrica di Lucemburgo, e si fece portar poi in sedia per tutti gli appartamenti, che son già fatti . Hauremo qui presto ancora il Rè, e forse anche più presto, che non sipensaua, credendosi hora, che voglia pigliar la posta, e sorprendere la Regina. Così a me disse la Regina madre medesima. Non sipuodire con quanta impatient a questo popolo desideri il suoritorno; masime dopo questi successi di Bearne, c'hanno fattorisonar quà per tutto il suo neme, e celebrar spetialmente da ognuno la sua pietà .. Gli Vgcno:ti ne fremono sempre più, & hora minacciano di voler ridursi di nuono alla Roccella in Assemllea generale. Ma horanon è tempo da braueggiare per loro; e crescendo il Rèsarà sempre meno. Dio gli confonda, e confonda insieme gli aliri nemici della sua (hiesa, e particolarmente hora in Germania, doue est più la combattono . Di là non vengen

nuoue d'altri maggiori progressi dalla parte Cattolica, e pure habbiamo hormai alle porte il verno, ilquale senz a dubbio sarà in fauor de nemici, se prima l'armi Imperiali non entrano in Praga. Faccia Dio, che ne giunga presto l'auuiso. Et io per fine aV. E. bacio riuerentemente le mani. Di Parigi li 6. di Nouembre 1620.

## Al medefimo.

#### A MADRID.

L fine Praga e in potere dell'armi Cattoliche. Esono state desiderabili quelle prime bugie della fama, perche n'hauesse ad vscir poi in fauor della Chiefa tanto più vantaggiofa la verità. L'auuiso in sostan a è questo. Che dopo hauer fatto continoui progresi il Duca di Bauiera, G il Conte di Bucoy, finalmente son venuti co'i nemici abattaglia, en han riportata una gloriosa vittoria; e che il giorno medesimo del successo entrarono in Praga. Hoggiper Corriere espreso, che di quapassain Ispa gna,nericeuiamo la nuoua, che traffiggerà nel cuore questi nostri Vgonotti. E che dira hora particolarmente Buglicne? Architetto principale di tutti quefti disegni del Palatino suo Nipote? Buglione, dico, il qual si vantaua l'anno passato nella solennità di questi

questi Caualieri dello Spirito Santo, che mentre si creauano de Caualieri in Francia, egli creaua de Rè in Germania? Hora godasi questo suo Rèsen-Za Regno; an Li pur questo suo Palatino sen La Palatinatose spero, che siamo per dire ancora questo suo Elettore priuo dell'Elettorato . Scriuono, ch'egli era fuggito di Praga, e non si sà bene ancora il numero de morti, e prigioni, ma la vittoria de Cattolici è grande, e presto ne sapremo a pieno i particolari. Io me ne rallegro mille volte con V.E., e fin da horane riceuo mille scambieuoli congratulationi da lei. E passando alle cose di quà , poco haurò, che aggiungere a quelch'ione scrisi con le passate. Il Re fece poi una dichiaratione di lesa Maestà contro gli Vecnotti, se non desistono dall' Assemblea cominciata con temerità incredibile alla Roccella. Questo successo di Praga non dour à molto animargli . Vedremo quel, che faranno. Entrò in Parigi finalmente il Signor Marchefe di Mirabello ; & hoggi apunto haur à la sua prima vdien a. Io non hò potuto ancora vederlo, non permettendo lo stile di quà, com'è noto a U. E. il visitar gli Ambasciatori arrivati di nuouo, sin ch'esi non habbian fatti i ler primi publici complimenti con le persone Reali. Due di sa giun se ancora un' Ambasciatore straordinario della Republicadi Venetia. Egli vien per le cose della Valtellina.

tellina. Di quà ancora vi premono grandemente ma si può creder, che cospirando bene insieme le due Corone, il tutto s' aggiusterà in buona sorma. Che sa rà quanto m'occorre di scriuere a V. E. co'l presente Corriere straordinario; dopo hauerle rese mille gratie dell'oltima sua cortessi sima lettera, e de nuoui fa uori, ch'ella s'è compiacciuta in mio riguardo particolarmente di sare a Monsignor Collettore di Porto gallo. E le bacio riuerentemente le mani. Di Parigi li 26. di Nouembre 1620.

Horhora parte dame il nostro Signor di Bonuglio, ch'è venuto a rallegrarsi meco in nome del Signor Duca di Luines di questo selice successo di Boemia, hauendomi fatto dire il medesimo Signor Duca, che il Rèn'hà sentita allegre la grandisima. Econ ragione inuero; perche questo colpo, che riceuono gli heretici di Germania ripercuote aspramente quà sù gli Vgonotti di Francia; di già sì storditi per quello, ch'essi medessimi han riceuuto di fre-

sco da successi del Bearne.

# Al medefimo?

#### A MADRID.

F Vrono poi confirmate amplamente le felici nuoue, e della vittorià de Cattolici in Boemia, e della

della presa particolare di Praza. La battaglia sequi non molto lontano dalle mura della Città appref forma cafa di piacere dell'Imperatore, chiama:a la Stella, per esser d'architettura stellata, nel luogo, e giorno medesimo, nel qual vennero i ribelli l'anno passaio a riceuere il Palatino nella prima solenne sua entrata in Praga. Che certo è stata una circostant a len misteriosa della giustitia di Diocontro esso Palatino, eribelli . L'esercito nemico rimase intieramente disfatto; e la fama comune è, che di morti ne reflessera più di 6. milanella battaglia, e di presion gran numero. e molti de più principali. Il Palatino con la moglie fuggi la notte stessa di Praga, e s'intese allhora, che si fosse ritirato nella Slesia; ma hora non si sà di certo, dou'egli si truoui. Il Gabor resta anch'egli stordito, e mantien più viue bora di prima le pratiche d'accomodamento con l'Imperatore; al qual fine trattarono vitimamente con esso Gabor gli Ambasciatori di questo Re, & bora il Signor di Preò, uno di loro, è andato a trouarlo di nuouo. Bauiera tornò come trionfante quasi subito nel suo Stato; e Bucoy resta con l'armi, e con esse fàogni di qualche nuouo progresso. I ribelli Boemi son ritornati di già all'ubbidien La dell'Imperatore : e sipuò sperare il medesimo de gli altri di Slesia, e Morauia; che la Lusatia di già tornò all'uball'ubbidienza, costretta dall'armi di Sassonia. A fauor de nemici combatte hora il verno; che se la stagione fossepiù dolce, l'armi Imperiali dopo vna tanta vitioria in Boemia, farian corfe vittoriofe subito anche in ogn'altra parte. Veggiamo boraquel che farà questo nostro sì glorioso Inuasore di Regni, con questo supremo, e sì sagace suo Consigliere Buglione . In per me confesso, che non desidero cosapin, che di vederlo ancora senzal'Elettorato. E chi puà meritarlo più di Bauiera? ch'è della medesima Casa: Prencipe di tanto valore, e pietà; e sì benemerito della Religione; dell'Imperio e dell'Imperatore? In Inghilterrapar, che quel Rè cominci a commuouersi in fauore del Genero: ma troppo tardi Seben certo non sipuò se non lodare grandemente la moderatione da lui mostrata sin'hora; perch'egli non ba mai voluto dar nome di Re al Palatino, ne approuare (almeno apparentemente). vna si indegna inuasione. Egli ha conuocata hora la grand'Assemblea del Parlamento d'Inghilterra; e si giu dica, che dimanderà qualche susidio al Regno in aiuto del Palatino . Ma si può credere, che finalmente egli si volterà a qualche negotiatione con l'Im peratore, affin di rimetter, se potrà, il Genero nella Cafa sua propria, della qual resta di già in buona parte spogliato . Ma non più delle cose esterne . Qui

le nostre di Francia son sempre in qualche forte d'agitatione, secondo la solita lor fluttuante natura : Gli V gonotti mostran di voler continouar l'Assemblea; e non folo scuopron mal'animo nella Roccella; ma in tutte le altre parti del Regno . Per tutto gridano, minasciano, e fremono. Come se non si sapesse quanta è la debole La loro qui dentro, e quanto grande quella de gli amici loro di fuori! Han tentato hora di sorprendere Nauarrino in Bearne; & insomma non posson patire un'acquisto si grande, com'è quello, c'hà fatto la Chiefa, & il Rè in quelle parti. Etanta ancora è stata tarabbia loro, ò più tosto insania per questo successo si felice della causa Cattolica in Alemagna, che ci han perduto, si può dire, il giuditio, e non lo voleuan credere in modo alcuno; benche su'l ponte nuouo con le stampe qui folite, si sia mille volte publicata la vittoria Imperia-Matornando alla loro Afsemblea, il Refomos Strarifoluti simo di non confentir, che sifaccia. Intanto Sua Maesta è andata bora a dare una seorsa in Picardia, per giungere anche sino a Cales; e con l'occasione della vivinant a innia il Maresciat di Cadenet fratello del Duca di Luines a complir co'l Red'Inghilterra? Quanto allevofe della Valtellina, di qua si spedisce vn Ambasciatore straordinario a cotesta Corte, & vn'altro a' Grisoni, per far da tutte

tutte le parti gli offity, che potranno essere più a proposito, affin di trouar qualche buon' aggiustamento alle cose della Religione, e del gouerno in quelle parti. In questo negotio premono qui da douero, e si persuadono, che dalla parte di Spagna si procedera hora con la medesima buona intentione, che si mostrò nelle cose passate d'Italia. Manon sentirà gusto grande U. E. quando saprà, che noi le mandiamo il nostro Bassompiero per Ambasciatore straordinario ? ciò è , le delitie di questa (orte ? E sen La dubbio egli saprà molto bene hora parimente sodisfare all'oc cafion, che lo fà venire. O' che inuidia hauro a fuoi congressi con V. E. ! Ma spero, che pur vi farò a parte ancor'io, in virtu di qualche commemoratione cortese, che di me sarà fatta dall'uno, e dall'altro. Di quest'elettione resta qui grandemente sodisfatto il Signor Marchefe di Mirabello, il quale hò poi veduto molte volte, com'anche la Signora Marchefa sua moglie; e certo non potrei dire con quanto mio gusto; e voglia Dio, ch'iol'habbia così dato, come pienamente l'hè ricenute . Di V. E. habbiama parlato le hore intiere, & habbiamo gareggiato a chi potena più, ò riferir'esi dalla lor parte, ò interrogar'iodallamia. E per fine le bacio con riuerente affetto le mani . Di Parigi li 24. di Decembre 1620.

65-15 at 15

## ende de la Al medefimo.

## A MADRID

T Ieri , vigiliadi Natale, scrißi vnalunga lettera a V. E. Et apena l'hebbi inuiata alla posta, che riceuei quella, ch'a lei è praciuto di scriuermi con l'occasione del corriere spedito di costà in Inghilterra . E perche intendo ; che non è ancorapartito l'ordinario di Spagna, soggiungero quefte quatiro righe di più , accusando essa lettera a V. E., e rendendole insieme quelle più viue gratie, chio posso di questo nuono sanore. Tale apunto veggo effer la sua allegreZZa, per la vittoria de Cat tolici in Boemia, quale io me la figurai da me stesso. Così è veramente. Questo successo non poteua apportare, nè alla Religione maggior vantaggio, nè all'Herefia maggiore percofsa. Intorno al negotio della Valiellina, hò scritto nell'altra lettera quanto m'è occorso. Del congiungimento seguito costi frà i Serenisimi Prencipe, e Principessa, qui s'è ri-. ceuuta grand'allegrezza . Gran vergogna all'incontro sarà la nostra, se prima costi la Principessa diuenta madre, che qui la Regina! Hoggi apunto la Duchessa di Luines hà partorito il suo primo ma-Schio . V. E. s'imagini il gusto, che il Ducane

fentirà. E con ragione. Ch' al fine tanto debbono stimarsi da fauoriti le loro felicità, quanto posono farne godere alla lor descenden Za il frutto. E qui per fine io bacio aV. E. riuerentemente le mani. Di Parigi li 25. di Decembre 1620.

## Al medefimo

## A MADRID.

E battaglie insomma finiscon le guerre; e le finisce ancora alle volte una sola. Così veggiamo, che segue hera in Beemia, e nelle altre Prouincie incorporate a quel Regno; poiche dopo il memorabil fatto d'armedi Praga, tutte hormai si dispongono di venire all'obbidienza di Sua Maesta Cefarea Ma quello ch'epin fipuo sperare che l'Ungheria ne seguirà anch'essa l'esempio, essendoss inteso con l'oltime nuoue, che il Gabor di già s'era ritirato . Mimagino, che forse questo corriere, che di quà passa in Ispagna, sia spedito di Fiandra per dar pieno ragguaglio di tutti questi particolari. Dico, che me l'imagino, perche non hauend'io veduto il Signor Marchefe di Mirabello, non hò pctuto sapere altra certe Za di ciò. Intorno alle ccse nostre di quà, non habbiamo altro per hora, se non che il Repoi è stato a Cales, è di già sene ritorna,

na, e sicrede, che sarà a Parigi frà cinque, ò (ei giorni'. Hieri l'altro io vidi la Regina madre, e Sua Maestà mi disse; che facilmente il Rè haurelbe presa la posta, e sarebbe venuto a far la festade Rein Parigi . Frà lei , & il Re si tratta con ogni gusto; & hora il Rè hà risoluto di portare al Cardinalato il Vescouo di Lusson ad instanza della Regina; oltre alla consideratione del merito per se stesso di Soggetto così eminente. Sono stati mossi ancora dal Rè i medesimi offitij a fauore dell' Arciuescouo di To losa figlinolo del Ducad'Epernon. Vedremo quel che a Roma faranno . Totofa piglierà il titolo della Valletta, e Lusson quello di Richeliu, Signorie nobili, che godono i primogeniti del lor sangue. Malaborrasea è stata quella, c'hà corsa in Inghilterra il Conte di Gondomar, come intenderà V.E. All'auniso della rotta, e suga del Palatino, corse insieme vna falsa voce, che fosse stata presala Principes-Ja; onde si solleuo quel popolaccio di Lonara, e corse infuriato alla cafa del Conte, e di già egli s'erapreparato adogni più tragico auuenimento. Ma cessò al fine quel suror popolare, & il Res'era mostrato disposto a dargli ogni sedisfattione. Che troppo interesse hanno i Prencipi nel sostenere la dignità loro in quella de publici loro Ministri . Hoggi è il primo giorno dell' anno nuono. Jo l'auguro a V. E. pieno

pieno d'ogni felicità, con mille altri felicissimi ap presso. E le bacio riuerentemente le mani. Di Pa rigi il primo di Genaro 1621.

## Al medefimo.

# A MADRID.

T Enne alcuni di fono l'ordinario di Spagna, ma non mi portò lettere di V. E.. E nondimeno io scriuo a lei co'l ritorno dell' istesso ordinario, affin di tener prouocate le sue lettere con le mie, e gli effetti delle sue gratie con gli offity della mia seruitù . Qui noi siamo in Carneuale, e queste Maestà hanno cominciato a goderlo con vdire vna Compagnia di Comedianti Italiani fatti venire a Parigi, che riescono loro di molta ricreatione .. Il Signor Marchesedi Mirabello, O 10 ci trouammo ancora noi alla prima; e si vide molte volte ridere la Regina, ancorche Sua Maestà non intenda le cose più furbesche, e più acute. Non poteua satiarsi particolarmente il Signor Marchese d'ammir ar la libertà, e la confusione di questa Corte, Prima della Comedia ci trattenemmo vn peZo nella camera di Madama di Luines, che tuttauia è in letto di parto. Vi venne il Rè, e la Regina, e vi fu vn miscuglio notabile, di quegli insomma, che V. E. hà veduti qui

qui tante volte. Ma s'accomoda molto bene inuero esso Signor Marchese al viner di questa Corte; e certo ch'è un de'migliori, e più compiti Caualieri, ch'io habbia trattati. U. E. deue saper la difficoltá, c'hahauuta sin'hora la Signora Marchesa saa moglie intorno alle sue vdienZe con le Regine. Ma il tutto s'aggiusterà presto, per quel che sicrede, e potrà anch'essa godere il Loure, e riceuerui all'incontro quell'honore, che se le deue. Apena habbiamo qui il Rè di ritorno di Picardia, che siparla di nuouo viaggio in Poitù, per metter freno tanto più facilmente all'infolen a de gli Ve onotti, che vanno continonando la loro Assemblea nella Roccella, non ostante la prohibitione Regia, ch'è vscita: Di que-Sto viaggio non c'è però altro sin quì, che vna voce incerta . Arriuò quà Vmena, & hà portata seco una fastidiofa quartana. Di Germania le nuoue son tuttauia buone in fauor de Cattolici, e mi scriue il Nuntio, che d'Ungheria si poteuano aspettare ancora ogni di migliori; se non fosse, c'horail Gabor pigliasse animo d'una rotta di momento, che il Turco hà data vltimamente a'Polacchi. Piaccia a Dio di protegger per tutto la caufa Cattolica , e di concedere ogni felicità a V. E. . Alla quale io per fine bacio con riverente affetto le mani . Di Parig li 16. di Genaro 1621.

## Al medesimo.

## A MADRID.

Assa un Corriere si all'improviso, & io son pieno di tante occupationi per la nuova arriuata poco fà della mia promotione al Cardinalato, ch'apena posso hauer tempo di dar parte io medesimo a V. E. di questo successo. Dache me ne giunse l'auuiso, ho hauuta la casa piena continouamente di visite; e certo che dell'applauso, ch'io ne riceuo da questa Corte, e del piacere, che ne mostrana queste Maestà, io debbo restar con tutta quella maggior sodisfattione, c'haueßi potuto desiderare in un caso tale. Del particolar gusto poi, che V. E. haura sentito di questa mia dignità, io son così certo, che non me l'imagino col pensiero, ma lo discerno sin di quà al viuo con gli occhi . Nè io debbo offerirla a V.E., poiche fis destinata a seruir alla sua persona, sin da quel punto, che ne fu honorata la mia . Lasciamo dunque ogni complimento da parte. Haurei da scriuere a lungo di mille cose private, e publiche. Manon hò tempo. Supplirò cen la primacemodità. E bacio a V. E affettuosamente le mani, Di Parigili 26. di Genaro 1621.

#### Al medesimo.

#### A MADRID.

'Mondo! ò sue vanità! Apena hò riceusto l'auniso della mia promotione al Cardinala to, che m'è sopraziunto quello dell'inaspessata morte di Papa Paulo . Ben può credere U.E., ch'amifura de gli oblighi io ne senta il dolore. E certo ch'io mi terrò non meno oblig ato sempre a quella santa me moria per hauermi aloperato in suo servitio tanti anni con sì gran confiden a, che per la remuneratione steffa, che me n'hà fatta poi godere si a pieno con tanta benignità. Di già veggo Roma tutta in moto per questo caso, e tutta pendente dalla nuoua elettione. Così poteßi giungerui a tempo ancor'io, per sodisfar, come debbo, & all'offitio di buon Cardinale con la Santa Sede, & a quello di buon seruitore co'l Signor Cardinal Borghese! Matuttaniail fred do è sì aspro, il viaggio sì lungo, e la mia complessione sì tenue, che posso desiderare, a mio giuditio, più che sperare d'effer presente a questo successo. Et hora apunto è caduta una neue sì alta, che doue l'inuerno dourebbe hormai accostarsi al fine, pare più tosto, che voglia tornar di nuouo al principio. Per mare il viaggio da Marsilia a Ciuitauecchia sarebbe

troppo incerto, e nella presente stagione troppo ancorapericoloso. Onde mi son risoluto di farlo per terra, con l'entrare di quà in Borgogna, imbarcarmi su la Sona, di là caminar per acqua sino a Lione, quindi per terra su l'Alpi della Sauoia, e dopo che sarò disceso in Italia, per la strada più comune poi sino a Roma. To scriuo in fretta, rubbandomi ad ogni altra occupatione que sta della partita, la qua-, le seguirà, piacendo a Dio, frà due giorni, es sendomi licentiato hoggi apunio da queste Maestà. In cose publiche non entro più , perche di già ne son fuori. La sostanZaè, ch'io lascio concorde la Casa Reale; ben'unitala Corte; ma non già del tutto tranquillo il Regno. E si vede sempre più insomma, che non potramai ridursi in tranquillità, sin che duri in es so la fattione Ugonotta, che lo tiene quasi in ondeggiamento continouo, e che vorrebbe ad ogni modo introdurre vn'Ollanda in Francia . Alla Roccella fi feguitapur tuttauia nella pertinacia di prima;e l' Afsemblea vi siraduna contro la probibitione del Rè. Dali'altro canto Sua Maesta è risolutissima d'impedirla; e con la for La dell'armi, quando non posa -con l'autorità delle commissioni . Forse Dio vorrà confonder questi empy, e far, che da se medesimi va--dano accellerando la lor rouina con la lor propria temerità. Dal Signor Marchese di Mirabello intenderà

derà V. E., così in questa, come in ogni altra maleria, quello, ch'andrà quì succedendo di mano in ma no . Ne si può dire inuero quanto grande apparisca ogni di maggiormente la sua prudenza, e bonta; quanta la compiteZza pur anche della Signora Marchesasua moglie, e come ben l'uno, e l'altra s'ac comodi al viuer di questo paese, & alle maniere di questa Corte. Mostra il Signor Marchese particolarmente di non desiderar cos a più, che di veder fra le due Corone ogni migliore intelligen a, e concordia. E ben si può conoscere quanto habbiano giouato appresso di lui , oltre alla propria pruden a di lui medesimo, quei saggi ricordi , c'hàriceuuti da U.E. in materia così importante : la quale nel feruitio di queste due Monarchie comprende insieme quello di tutta la Christianità: Ma non più in lettere da Parigi . Scrivero a U.E. in giungendo a Roma: e prima ancora se il viaggio potrà permetterlo. Nel resto sò, che la sua memoria, e gratia non è in alcun tempo mai per mancarmi ; sì come sar à immutabile sempre all'incontro il mio affetto, e la mia oferuan-Laverso di lei . Eper fine le prego ogni più vera prosperità. Di Parigili 20. di Febraro 1621.

# IL FINE

# LIBRI STAMPATI DA MARCO GINAMMI alla Libraria della Speranza

D. Laurenty Iufliniani opera omnia f. Qualtiones & Expositio S. ori in Metaphylicam Aristotelis f. Diofcoride del Mattiolo Volg. con figure f. F. Petri Pofnanienfis in primum librum fententiarum f. Idem Institutiones Sacra , Literales , Morales , & Speculatine in Domit nicas Anni f. F. Andrea Rochmany in primum lib. fent. f. Fauentinus in quatuor libros fententiarum f. De Pradeftinatione f. יי ווסחדמים יי Idem : D. Panitentia F. De Restitutione, & Extrema Vnetione f. De Cenfuris f. Idem aduersus Atheos 4. Vite di Plutarco Volg. 4, Parere sopra li Caratteri del Manico del Coltello di S. Pietro Considerationi Politiche, e Morali del Zuccoli 4. Discorsi dell'Honore del medesimo 4. Discorso delle Ragioni del numero del verso Jealiano del medesimo 4 Dialoghi del medesimo 4. Difeorfo della Nobiltà commune, & Heroica del medefimo 4. Secolo dell'Oro del medefimo 4-Discorsi Politici del Niccolluci 4. De Attibus Humanis juxtamentem Scoti R. P. F. Idannedlir ibarnes & Traburu Ordin. Min. 4. Discorsi sopra Cornelio Tacito del Marchese Virgilio Ataluezzi 4. De Conic Clandis chinfque morib. Scipionis Claramonty 4. De operibus Sex Dierum 4. Istoria della destruccione dell'Indie di M. Vescouo di Chiappa 4... Al Supplice Schiano Indiano del medesimo 4. Maschera Intropolitica, onero Cernello, e Cuore Preneipi Rinali 4. Rerum Landenfium Iftoria Octhonis Morena 4. Gli Amici Heroi Fauola Tragicomica Boscarcecia del Manzini 4 Martyndlogium Poetigum Branty 4. र व फार हो व व व व व Saggidi Michel Signor di Montagna 4. Apologia di Raimmdo di Scomda del medefimo 4. Analy fis de Concept. B. Marie, Patris Occiani Ordinis Minor. 4 Gioue appresso gli Etiopi di Daud Spinelli L'infelice Politico 4. La Pieta Fortunata 4. Relationi della Fiandra del Cardinal Bentinoglio 4.

Lit-

```
Lettere del del medesimo 4.
Lettere del Cardinal Lanfranco 4.
Lettere del Colluraffi 8.
Tragedie di Seneca tradotte in Volg. dal Nini 8.
Sommario dell Scienze del Sig. Domenico Dolfino 8.
Capricci del Bottaio del Gelli 8.
Horribile Inferno del Giffenti 8.
Il Parto della Vergine Rappresentatione 8.
La Maddalena Ranuedura Rappresentatione 8.
Supplica di Nicolo Barbieri detto Beltrame foprale Comedie in &.
Partento Etiro Specchio delle opere di Dio 12.
           Parafrafi fopra i fette Salmi 12
Idem
Idem
           Vita della B. Vergine in 12.
           Humanità del Figlinolo di Dio 12.
Idem
           Vita di S.Tomafo d' Acquino 12.
 Idem
 Idem
           Vita di Santa Caterina Verginein 12.
           Sirena, Marfifa, & Angelica is 12-
 Idem.
Spenfierato fatto penfierofo 12.
Morte Innamorata 12.
                                        Fanole del Glißenti ..
 Diligente, ò follecito 12.
 Poffanza della Carne 12.
 Mercato della vita humana 13.
 Ciusta Morte 12.
 L'Andrio, cioè l'Huomo Virile 12. 1
 Sentiero al Paradifo del Petrelli in rame, & inlegno 12.
 Concerto di Rime del Petrelli 12-
 Rime del Salomoni I 2.
 Giuditta Rappresentatione del Sig. Con. Ant. Maria Auguiffola 12.
 Effequie del Redentore di D. Francesco Belli 12.
 La Furba Satiricomedia , del Caualier Gio. Baptista Marzi. 12.
 Compendium Summa Theologia Filiucy 12.
 Mirra Rime Spirituali di D. Vincenzo Piccino 12.
 Regole di S. Francesco in 32. Lat. & Volg.
 Libri dinerfi in lingua Slana , & in carattere Slano .
```





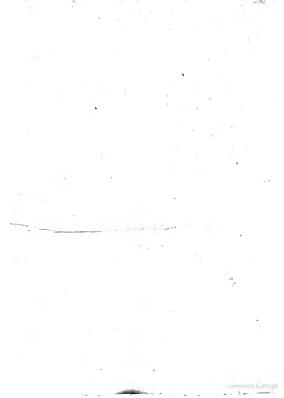



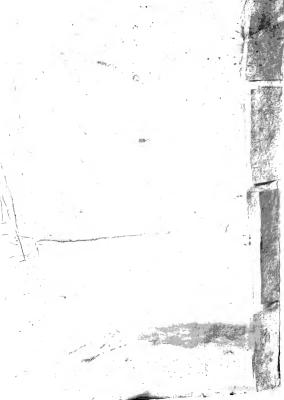





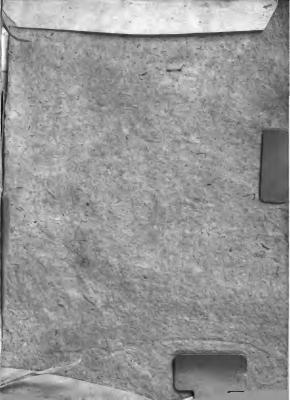

